

San José, Costa Rica **DOMINGO** 28 de julio del 2024 **¢750** 

www.nacion.com

HOY EN EL EDITORIAL

Venezuela, hora cero

Las elecciones de hoy definirán si el país vuelve a la democracia o se hunde en una peor dictadura; es posible que el régimen trate de imponerse por las malas a la casi segura victoria opositora. P. 23



Especialistas señalan vacíos para lograr reinserción de víctimas y agresores P.4

## Protocolos del MEP son insuficientes para enfrentar el 'bullying'

#### 'Está en el olvido'

Instructivo incluye proceso para restaurar convivencia entre involucrados, pero no precisa acciones concretas

#### Sin acompañamiento

Orientadora y psicóloga señalan falta de profesionales en salud mental en centros educativos para ver secuelas

#### Aulas violentas

MEP registró 180 agresiones entre alumnos y 133 denuncias por 'bullying' en primer semestre del 2024



**OLA DE VIOLENCIA P. 13** 

#### País alcanza los 500 homicidios en lo que va del 2024

El año pasado, el más violento de la historia, acumulaba 503 casos

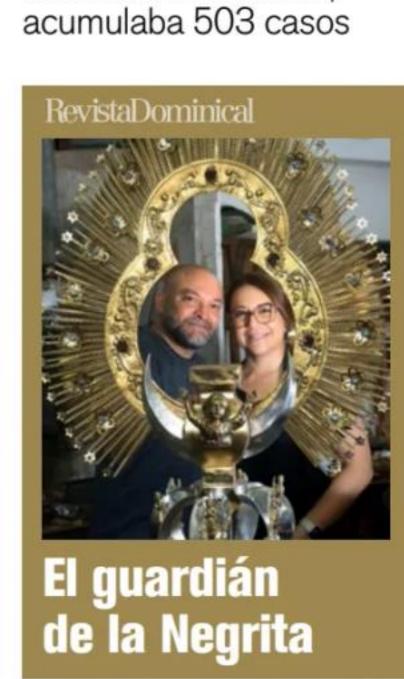

PRESENTA QUERELLA POR ASESINATO DE SIETE MUJERES HACE 38 AÑOS P. 12

## Mamá de víctimas de masacre de Alajuelita busca justicia en CIDH

Comisión admite para estudio reclamo contra el Estado por impunidad y falta de diligencia

Las similitudes entre 'La Loca de Gandoca' y el presente

## Irrespetar señales de tránsito, falta más común en la prueba de manejo

Patricia Recio

arecio@nacion.com

Irrespetar las señales de tránsito durante el recorrido de la prueba práctica de manejo, ya sea dentro del plantel o en la vía pública, fue la falta que más cometieron los aspirantes a la licencia de conducir en el primer semestre del 2024.

De acuerdo con datos del Sistema de Acreditación de Conductores, el error se cometió principalmente en relación con las señales de alto, tanto horizontales como verticales.

En total, entre enero y junio de este año, 8.793 personas irrespetaron la señal de alto mientras realizaban la prueba.

En segundo lugar, se registró el derribo de conos o señales móviles, el cual se cometió 6.543 veces en el primer semestre del 2024.

Ambas faltas son catalogadas como "categoría I", por lo que al cometerlas se descuentan 22 puntos de la nota, lo que significa que incurrir en ellas una sola vez durante la prueba de manejo provoca que esta se pierda automáticamente, ya que la nota mínima para aprobar es de 80.

Inflexibles. Gary Jiménez, asesor de la Dirección de Educación Vial, afirmó que no se puede ser flexible con personas que irrespetan una señal de alto, un semáforo o un límite de velocidad, ya que esos errores pueden provocar accidentes de tránsito con consecuencias mortales.

"Este tipo de faltas las comete una persona que, definitivamente, no está preparada



Según el Sistema de Acreditación de Conductores, 6.543 personas derribaron un cono o una señal móvil durante su prueba de manejo. Al cometer esta falta, se pierde la prueba automáticamente. CORTESÍA



Un total de 18.260 personas con el cupo asignado no se presentaron a realizar la prueba de manejo. ARCHIVO

para conducir de forma segura

un vehículo", afirmó Jiménez. El tercer error más común registrado en las pruebas de manejo durante este periodo corresponde a detener el vehículo cuando se realiza la prueba en reversa.

Ese trayecto en línea recta debe ser continuo hasta llegar al final de la zona demarcada para ese fin. Dicha falta se cometió un total de 4.105 veces en seis meses.

De acuerdo con Educación Vial, bajo el nuevo sistema de evaluación, detener el vehículo cuando se va en reversa representa una rebaja de cuatro

PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

SIN LICENCIA

22.226

las personas que perdieron su prueba de manejo durante el periodo de enero a junio del 2024.

8.793

personas que irrespetaron la señal de alto durante su prueba de manejo en ese mismo periodo.

puntos de la nota.

La cuarta falta más frecuente es considerada por los evaluadores una muestra de un hábito común en las carreteras: no utilizar las luces direccionales.

Ese error lo cometieron un total de 3.230 personas y representa una rebaja de 12 puntos en la nota de la prueba.

La Dirección General de Educación Vial instó a las personas a que se preparen mejor para las pruebas y adopten buenos hábitos de manejo desde esa etapa.

El reglamento y los recorridos de las pruebas prácticas de manejo pueden ser descargados en el sitio www.educacionvial.go.cr.

Según datos del MOPT, del total de pruebas prácticas matriculadas entre enero y junio de este año, 18.260 usuarios matriculados no se presentaron a aplicar el examen y otros 22.226 lo perdieron.

Ambas cifras representan el 38% del total de cupos habilitados para realizar la prueba.

Actualmente, el tiempo de espera para obtener una cita para realizar la prueba ronda los tres meses. ■

#### HACE 50 AÑOS, 28 DE JULIO DE 1974

#### Exhiben alimentos ticos en Nueva York

Redacción. Jaleas, frutas enlatadas, salsas picantes, carne envasada, alimentos concentrados, cajetas y cacao son parte de los productos elaborados en el país que se están exhibiendo actualmente en la vigésima feria de especialidades alimenticias que se realiza en el Coliseo de la ciudad de Nueva York. Los productos alimenticios tropicales, que en nuestro país se consumen corrientemente, son considerados en los Estados Unidos y en otras regiones como alimentos exóticos.

#### Ordenan revisión de buses por humo

Redacción. A 100 autobuses les retiraron las placas de circulación para obligar a sus propietarios a que efectúen los ajustes necesarios para evitar la emanación de humo y gases tóxicos, informó la Dirección General de Tránsito. Agregaron que se está usando el procedimiento de examinar sin previo aviso estos vehículos, con instrumentos especiales construidos para medir la densidad de las emanaciones de los motores. La escala va de 1 a 100, y se tolera una densidad de hasta 70.



Miles de devotos llegan a diario a recoger agua de la fuente ubicada en la basílica. ARCHIVO LN

#### 200 personas sin techo por tornado

Panamá. Más de 200 personas han quedado sin hogar después de que un violento tornado seguido de un torrencial aguacero azotó la localidad panameña de San Carlos en la costa del Pacífico, a 80 kilómetros de la capital. El tornado afectó a viviendas, tiendas de víveres y la "casa del pueblo". Además de las casas destruidas. muchas residencias quedaron dañadas en su parte externa, sobre todo en los tejados. Además, la vía interamericana quedó cerrada al tránsito por horas.

> El papel de este periódico procede

de bosques

#### Pronóstico del tiempo

#### Lluvias y tormentas

Se prevé nubosidad matutina con lluvias costeras y en la zona norte del país. Por la tarde, las lluvias estarán acompañadas de tormenta en el Pacífico, Valle Central, zona norte y Caribe.



#### Mareas para mañana

Efemérides

| SECTOR     | BAJA                   | PIES  | ALTA     | PIES |
|------------|------------------------|-------|----------|------|
| Puntarenas | 02:32 AM               | 0,96  | 08:58 AM | 8,63 |
| Puntarenas | 03:19 PM 0,96 09:35 PM | 7,22  |          |      |
| Golfito    | 02:13 AM               | 1,48  | 08:33 AM | 8,79 |
| Goilito    | 02:59 PM               | 1,34  | 09:11 PM | 7,71 |
| Ouenes     | 02:32 AM               | 2,29  | 08:53 AM | 9,18 |
| Quepos     | 03:21 PM               | 2,23  | 09:31 PM | 7,97 |
| Golfo de   | 02:17 AM               | 1,61  | 08:43 AM | 8,01 |
| Papagayo   | 03:07 PM               | 1,84  | 9:14 PM  | 6,99 |
| Limón      | 01:28 AM               | -0,28 | 06:59 AM | 0,18 |
| Lillon     |                        |       | 07:01 PM | 1,16 |
|            |                        |       |          |      |

SALE 05:25 a.m. SE PONE 06:00 p.m.

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

#### CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Apdo. postal: 10138-1000

San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás. 400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710 e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados v domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

e-mail: publicidad@nacion.com

WhatsApp: 6420-2118

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411



certificados según normas de gestión forestal sostenible, reconocidas en el mundo y es 100% reciclable. Lo invitamos a disponerlo decuadamente.

## EL PAÍS

www.nacion.com
Esteban Oviedo,
editor de Política
eoviedo@nacion.com

→ A pesar de su interés y capacidad, no logran ascender en jerarquías empresariales

Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

En Costa Rica, los cargos de alta dirección están ocupados en su mayoría por hombres, mientras que las mujeres enfrentan obstáculos significativos para alcanzar estos puestos.

En el 2023, solo el 15% de las empresas tenían mujeres en posiciones de alta dirección, en comparación con el 20,8% en América Latina y el Caribe, y el 19,6% en países de ingresos medios.

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que, en el país, la mayoría de las empresas dirigidas por mujeres son microempresas o pequeñas empresas.

Muchas de estas PYMES operan en el sector informal y se establecen por necesidad más que por oportunidades empresariales innovadoras, lo cual limita su desarrollo y la creación de empleo.

Este bajo porcentaje refleja una tendencia conocida como el "leaky pipeline" o "fuga de talento femenino", descrita por la OCDE como el fenómeno donde muchas mujeres, a pesar de su interés y capacidad para liderar, no logran ascender a los niveles más altos en las jerarquías empresariales.

À pesar de que en el país hay más mujeres con estudios superiores que hombres, estas son relegadas principalmente a puestos directivos como gerencias o jefaturas de áreas específicas.

Aunque el porcentaje de mujeres en ese tipo de cargos alcanzó el 40% en el 2023, la OCDE señala que muchas profesionales tienden a quedarse en estos niveles sin lograr ascender a posiciones de alto mando, lo que contribuye a la disparidad.

La desigualdad es aún más notable en las grandes empresas cotizadas. En el 2020, solo el 24% de los asientos en los consejos de administración eran ocupados por mujeres, cifra por debajo del promedio de la OCDE, que ronda el 30%.

Según el informe, la proporción de mujeres en puestos de alto mando parece disminuir con el tamaño de la empresa, lo que subraya la necesidad de que el gobierno implemente políticas efectivas que promuevan la igualdad de género en todos los niveles de liderazgo.

Obstáculos. Entre los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a puestos de liderazgo en Costa Rica se encuentran los estereotipos de género y los prejuicios en la contratación, que favorecen a candidatos con características similares a las de los

## Mujeres en desventaja para ocupar puestos de alta dirección en el país

Informe de OCDE revela que mayoría de empresas dirigidas por mujeres son Pymes



La OCDE alertó sobre el bajo porcentaje de mujeres que logran alcanzar un puesto de alta dirección en Costa Rica y criticó que en el país se establezcan cuotas de género para empresas estatales, pero no se disponga de esas cifras en empresas privadas. SHUTTERSTOCK

BAJO EL PROMEDIO

24%

asientos de los consejos administrativos ocupados por mujeres en el 2020. La cifra está por debajo del promedio de OCDE, que ronda el 30%

responsables de contratación, quienes en su mayoría son hombres.

Es más probable que los directivos contraten a candidatos cuyas características sean como las suyas, pero como la mayoría de los responsables de contratación son hombres, las candidaturas de mujeres tienen menos probabilidades de ser seleccionadas. Esto disuade a las mujeres de presentar su candidatura a puestos de alto mando, asegura el informe de la organización.

Las interrupciones profe-

sionales debido a la maternidad también reducen las oportunidades de promoción, ya que las mujeres enfrentan penalizaciones laborales cuando deciden tener hijos.

Además, los puestos de liderazgo requieren largas jornadas, flexibilidad y disposición para viajar, lo cual es difícil de conciliar con las responsabilidades familiares y domésticas, que recaen en mayor medida sobre las mujeres.

La OCDE destaca que las empresas con mayor representación femenina en sus cúpulas directivas tienden a obtener mejores resultados financieros y asumen una mayor responsabilidad social corporativa.

Promover la igualdad. El informe de la OCDE critica que en Costa Rica se establezcan cuotas de género para empresas estatales, pero no se disponga de cifras sobre la representación femenina en empresas privadas, y hace un llamado a promover la igualdad de género en todos los niveles de liderazgo.

"La experiencia internacional también sugiere que se
necesitan otras medidas complementarias para mantener
los progresos a largo plazo.
Por ejemplo, las asociaciones
y redes empresariales pueden
desempeñar un papel importante en la aplicación de los
objetivos de diversidad, utilizando requisitos de divulgación mejor diseñados, fomentando la transparencia y la
responsabilidad", recomienda
el informe.

En el ámbito académico, el documento detalla que las mujeres enfrentan desafíos similares. A pesar de que el 45,2% de los investigadores en Costa Rica son mujeres, solo el 25,9% de las mujeres de 25 a 65 años tienen estudios superiores, y únicamente el 1,9% cuenta con una licenciatura en ciencias naturales, matemáticas o estadística, uno de los porcentajes más bajos de la OCDE.

Por otra parte, en el ámbito político, el informe destaca los avances de Costa Rica en la representación femenina.

La organización reconoce que la cuota de representación del 50%, establecida desde el 2009, llevó a que en el 2022 se diera la elección del Congreso más equitativo en la historia de Costa Rica, con 27 mujeres representando el 47% del total de legisladores.

Este porcentaje de representación en la Asamblea Legislativa supera la media mundial del 27%, la media de las Américas del 34% y el promedio de la OCDE del 33%.



Los menores de edad que sufren 'bullying' requieren un acompañamiento en salud mental luego de la agresión, indican especialistas. En tiempos recientes, han salido a la luz serios casos de violencia entre estudiantes.

ESPECIALISTAS SEÑALAN VACÍOS PARA LOGRAR REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS Y AGRESORES

# Protocolos del MEP son insuficientes para enfrentar el 'bullying'

> Urgen apoyo de profesionales en salud mental en centros educativos para atender secuelas

#### Fernanda Matarrita Chaves

fernanda.matarrita@nacion.com

El bullying que Luis había sufrido por mucho tiempo no terminó ni siquiera cuando le tuvieron que quitar uno de sus testículos, debido a la grave lesión que le provocó un adolescente de otro colegio al presionarle con fuerza sus genitales.

Una semana después de la intervención quirúrgica, este estudiante de 13 años y a quien le protegemos su identidad, regresó a clases y la bienvenida que recibió fue un golpe en su zona afectada, de parte de un amigo del primer agresor.

Después de lo ocurrido, la madre de Luis, junto con la orientadora y el profesor guía acordaron que lo mejor sería que este no fuera al colegio por dos mesesy que, mientras tanto, recibiría la materia mediante fotocopias.

Este caso es solo un ejemplo de las lamentables situaciones de *bullying* que se presentan a diario en centros educativos o fuera de ellos y que tienen a alumnos como protagonistas.

Durante el primer semes-

tre del 2024, el Ministerio de Educación Pública (MEP) contabilizó 180 casos de actos violentos "de estudiante contra estudiante", así como un total de 133 denuncias por bullying.

En las últimas semanas, en el país han trascendido varios hechos que generaron conmoción por el nivel de violencia y humillación aplicados, así como malestar por la actitud pasiva de testigos que se limitan a grabar los incidentes en sus celulares.

Aunque el MEP cuenta con protocolos para atender estas situaciones, especialistas como la psicóloga Ingrid Naranjo y la orientadora Ivannia Solano consideran que son insuficientes para atacar el problema en toda su dimensión.

De hecho, ambas especialistas consideran que tanto "víctimas como victimarios" requieren un acompañamiento especializado para tener una reinserción adecuada al sistema educativo.

Protocolos del MEP. El director de Gestión y Desarrollo Regional del MEP, Francisco Corella, explicó que en todas las escuelas y colegios se siguen protocolos para atender casos de matonismo.

"El bullying es un tipo de violencia, pero pasa por etapas y puede ir aumentando. El protocolo del bullying es parecido al de violencia: si se toma en cuenta o se analiza que realmente se necesita atención del PANI (Patronato Nacional de la Infancia) o Fiscalía se hace", comentó.

Según el documento *Proto-*colo de actuación en situaciones de bullying, disponible en
la página web del Ministerio
de Educación, son ocho pasos
los que se deben seguir cuando
se presentan estas situaciones
en los centros educativos.

- \* Detección.
- \* Comunicación a la dirección.
- \* Atención de la situación.
- \* Comunicación con las familias.
- \* Entrevista a todas las partes.
- \* Definir medidas a seguir con las partes.
- \* Seguimiento a la implementación de las medidas.

\* Medidas/ acciones para restaurar la convivencia. El documento detalla que este protocolo es una versión revisada del publicado en el 2012.

Para Ingrid Naranjo, miembro de equipo técnico de la campaña *Alto al bullying* del Colegio de Profesionales en Psicología, los protocolos implementados por el MEP deberían de ir más allá, pues no prevén la atención de secuelas y consecuencias que viven tanto "las víctimas como las personas que agreden y sus cómplices".

"Desde el Colegio de Profesionales en Psicología, el equipo técnico junto a la comisión de políticas públicas, salud mental y educativa, niñez y adolescencia y la propia junta directiva, hemos sido reiterativos en que tiene que haber una actualización de protocolos que se adecúe no solamente a la transformación de comportamientos y conductas violentas que hoy ejercen tanto los agresores como los cómplices, sino de la forma en la que se está interviniendo", aseveró Naranjo.

Francisco Corella sostuvo que cuando se ejecuta el protocolo de *bullying* del MEP se debe incluir la restauración en busca de una mejora en la convivencia de dos personas o más involucradas en un incidente.

Dicho documento menciona que este proceso "se debe realizar para crear las condiciones necesarias para abordar las consecuencias negativas y las diferencias originadas por la situación de *bullying*".

"Es un momento de oportunidad para que las personas implicadas compartan los efectos y secuelas que ha generado la situación vivida; expongan sus sentimientos y propongan un plan para restaurar la convivencia.

"Es un proceso de sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica el involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la restauración de la convivencia, programando medidas para promover", se lee en el documento.

Entre las acciones propuestas se mencionan: La comunicación asertiva, fortalecer la autoestima, generar el empoderamiento de las personas violentadas, fomentar la cooperación y el sentido de pertenencia de las personas observadoras.

Además, propone concientizar a las personas que violentan sobre el daño que puede causar la violencia a las personas, al centro educativo y a la comunidad.

No obstante, el documento no se precisa cuáles serían ni cómo se realizarían las actividades de restauración. Corella agregó que los protocolos están en proceso de revisión y actualización; se desconoce el avance.

El pasado 24 de julio, *La Nación* solicitó información al departamento de Vida Estudiantil del MEP sobre en qué consisten las acciones de restauración, pero al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

Aparte del protocolo, en casos de bullying y de violencia, el Ministerio de Educación ejecuta su Reglamento de Evaluación de Aprendizaje, que en los casos más severos aplica como acción correctiva la suspensión de 26 días y un rebajo máximo de 45 puntos en la nota de conducta.

Víctimas y victimarios. La psicóloga Ingrid Naranjo señaló que aunque el protocolo de bullying del MEP habla sobre el proceso de restauración, este paso no se ejecuta en la práctica y que no existe una reinserción real de los agresores ni de los afectados.

Naranjo puso como ejemplo el caso mediático ocurrido, a inicios de julio, en un autobús en San Carlos en el que un estudiante agredió a una alumna del mismo colegio.

Mencionó que el agresor recibió una sanción por parte de la institución, además de una serie de medidas cautelares, pero señaló que poco se habla de qué manera lo van a reinsertar en el sistema educativo.

"Sabemos que probablemente no vuelva al lugar donde estudiaba, pero no lo podemos confinar a la educación

virtual; estaríamos lesionando su derecho a la educación. (...) ¿quien lo recibe en el nuevo centro en el que fue o será matriculado?.

"¿Qué protocolos hay psicoemocionalmente hablando para que la institución no estigmatice a quienes agreden, no le señalen, pero además que les hagan comprender las consecuencias del acto que generó y por qué su imagen está dañada y cómo revertirlo?", cuestionó Naranjo.

Insistió en que los menores de edad que realizan este tipo de actos tienen que tener la noción de que sus acciones traen consecuencias, por ello consideró indispensable que en su proceso de restauración y reinserción cuenten con apoyo profesional.

"Tienen que ser especialistas que entiendan la dinámica y sean capaces de hacerles ver a los ofensores y ofensoras, a quienes agreden de las distintas formas de *bullying y ciberbullying*, que todos los actos tienen consecuencias.

"Si no son directamente ellos por su edad, serían sus tutores o personas legales; y si tienen 12 años o más entra la Ley Penal Juvenil, identificando como hechos y actos que podrían constituir un delito y sobre esto tienen que ser sancionados", señaló.

Con respecto a la persona que sufre el *bullying*, Naranjo sostuvo que igualmente se deben ejecutar protocolos que le den un acompañamiento que no la revictimice. Por ello, resaltó la necesidad de contar con apoyo en salud mental.

"¿Quién sensibiliza en todos los centros educativos y responsabiliza, además, a todos los que replicamos, difundimos, generamos contenido, nos reímos, aplaudimos, omitimos?

"Todo esto en el sistema educativo debe ser atendido por profesionales de la salud mental, porque las secuelas son emocionales", afirmó la psicóloga.

"La responsabilidad que le toca al Ministerio de Educación es abismal, pero no pueden ser omisos", agregó Naranjo, quien dijo conocer que en la gran mayoría de centros educativos no hay ni trabajadores sociales, ni profesionales en Psicología.

"Entonces, ¿quién atiende interdisciplinariamente y multidisciplinariamente a esos chicos?", cuestionó.

Apoyo de especialistas. Ivannia Solano, representante del Colegio Profesional de Orientadores y doctora en Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR), comentó que para la atención de casos de bullying es necesaria la presencia de, al menos, un profesional en orientación por centro educativo.

No obstante, esto no se cumple a cabalidad en la enseñanza pública.

Según datos del MEP, en todos los colegios hay profesionales en orientación, excepto en los centros educativos rurales en los que solo el 60% cuentan con el servicio (73 liceos de los 121 existentes).

Con respecto a primaria, la

URGE CAMBIO

TIENE QUE HABER UNA ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS QUE SE ADECÚE NO SOLAMENTE A LA TRANSFORMACIÓN DE COMPORTAMIENTOS Y CONDUCTAS VIOLENTAS QUE HOY EJERCEN TANTO LOS AGRESORES COMO LOS CÓMPLICES, SINO DE LA FORMA EN LA QUE SE ESTÁ INTERVINIENDO".

#### **Ingrid Naranjo**

Psicóloga

DESDE ORIENTACIÓN ESTAS SITUACIONES PODEMOS DETECTARLAS, PODEMOS TRABAJAR PARA QUE SE BAJE LA IRA, PERO SÍ ES IMPORTANTE TENER EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN ESPECIALISTA".

#### Ivannia Solano

Orientadora

cobertura en el 2023 era de un 11,97% (440 plazas) en las 3.675 escuelas del país.

Solano coincidió en que casos de *bullying* como los que han trascendido a la opinión pública deben atenderse con un equipo interdisciplinario que incluya psicólogos y trabajadores sociales.

La orientadora sostuvo que durante los 23 años que trabajó en el MEP fue testigo de diferentes situaciones de violencia, pero está convencida de que la situación se tornó "incontrolable" después de la pandemia de covid-19.

Consideró que otro factor que incide es el desconocimiento sobre los procedimientos existentes. "Los protocolos existen, pero están en el olvido", aseveró.

Respecto a los estudiantes que realizan agresiones, la orientadora es categórica en que deben de tratarse y que su proceso correctivo solo no consista en que "haga un cartelito y vaya a hablar a las aulas" sobre lo dañino que es el bullying.

"Desde orientación estas situaciones podemos detectarlas, podemos trabajar para que se baje la ira, pero sí es importante tener el acompañamiento de un especialista", expresó Solano.

También consideró necesario priorizar labores de sensibilización en los centros educativos de modo que los alumnos, en lugar de estar grabando para "ser populares", busquen maneras de apoyar a la persona que está sufriendo el maltrato.

"Hay que darles importancia como observadores, que tengan claridad de que es agresión y de que están siendo cómplices", señaló la orientadora.

Actualmente, Solano trabaja desde el Instituto de Investigaciones de la UCR un programa de prevención de la violencia dirigido a maestros de primer ciclo.

"Podemos saber cómo enseñar matemáticas, ciencias y las otras materias, pero es importante hacer un trabajo con los padres y madres para que entiendan qué es violencia y cómo prevenirla", puntualizó la orientadora.



La madre de un estudiante de 13 años denuncia que su hijo sufrió una grave lesión en un testículo por parte de otro adolescente que lo venía agrediendo hace tiempo. IMAGEN ILUSTRATIVA

## Madre de colegial que perdió testículo clama por justicia

#### **Fernanda Matarrita Chaves**

fernanda.matarrita@nacion.com

Doña Rosa no sabe por cuánto tiempo su hijo Luis, de 13 años, sufrió *bullying*. La situación salió a relucir el pasado 11 de mayo, cuando tuvo que llevarlo de urgencia a un centro médico y entonces contó lo que había pasado.

Mientras el joven se bañaba en un río en Siquirres, un colegial de 15 años de otro centro educativo se acercó a molestarlo, como era su costumbre, y le presionó los genitales con tanta fuerza que le produjo una grave lesión.

La mujer relató que Luis le ofreció dinero al agresor para que lo soltara. En realidad, según dijo, él tenía la costumbre de cobrarle a su hijo por todo: por dejarlo jugar bola o incluso tenía que pagarle si iban al salón de patines.

Dicho incidente provocó que a Luis le extirparan uno de sus testículos. Por eso, ella accedió a contar la historia a La Nación, a cambio de que se protegiera la verdadera identidad de ella y de su hijo, con el fin de crear conciencia y buscar justicia.

Agresiones continuaron. Un día después de la cirugía de su hijo, doña Rosa fue a la Fiscalía de Siquirres e interpuso una denuncia, pero asegura que no recibió la respuesta que esperaba.

Luego de una semana de reposo, el adolescente regresó al colegio y lo primero que recibió fue una patada en su zona genital, de parte de quien Rosa cree, es amigo del estudiante que agredió a su hijo en el río.

Después de esto, la madre, llegó a un acuerdo con la orientadora y el profesor guía del centro educativo y quedaron en que Luis recibiera la materia mediante fotocopias, lo que provocó que el estudiante se perdiera de dos meses de clases presenciales.

No obstante, asegura que el supuesto agresor pasa por la casa donde vive la abuela del menor gritando nuevos apodos relacionados con la condición del muchacho.

La mamá sostiene que su hijo no recibió un acompañamiento oportuno del Ministerio de Educación Pública (MEP) ni de la Fiscalía. Cree que todo empezó a agilizarse cuando, junto al abogado Idelfonso Saborío, decidieron denunciar en un medio de comunicación.

"Después de que la noticia salió en la prensa (en *Telenoticias*) me empezaron a llamar de la Fiscalía y el colegio. Antes no me habían llamado para nada. Solo una vez me llamaron porque la abuelita de mi hijo contactó al abogado y por medio de él se dio todo eso.

"El 6 de junio lo intervinieron una trabajadora social, una psicóloga y determinaron una cita para Medicina Legal el 19 de junio. Desde junio hasta que salió en la prensa no me habían llamado más", contó.

Por su parte, el abogado Idelfonso Saborío comentó que él acudió a la Fiscalía de Siquirres para solicitar una serie de diligencias para que el proceso avanzara, empezando con una entrevista al menor, pues no se la habían realizado, además la revisión de medicina legal.

"Él estuvo en la casa, el colegio no le dio seguimiento. Le mandaban un folleto para que estudiara. Nada más. Pero, ¿dónde estuvo el abordaje de parte de orientación, de los guías, del mismo estudio del menor? Él es la víctima.

El pasado 23 de julio, día en que conversó con *La Nación*, la madre recibió una llamada de la Fiscalía para darle cita de Atención y Protección para el 21 de agosto.

Con respecto al colegio donde estudia su hijo y el centro educativo del joven que lo golpeó tras ser operado, asegura no saber si hubo alguna acción correctiva. Según la oficina de prensa del MEP, el joven que lesionó primero a Luis recibió una suspensión de 10 días.

'No se queden callados'. La mujer espera que el hecho de dar a conocer el caso de su hijo permita que otros niños, niñas y adolescentes que sufren violencia por parte de sus compañeros, no guarden silencio.

"Sabemos que los menores del pueblo de Costa Rica sufren mucho bullying y no solo con palabras, sino con agresiones físicas. Espero que los niños no se queden callados, mi hijo no había manifestado nada hasta que pasó la agresión y él sufría bullying desde antes.

"Tenía que pagarle por todo al otro chiquito. Me lo acosaba por todo. Nunca me dijo nada, no sé si lo veía como un vacilón o si es que le daba miedo", comentó doña Rosa.

Con respecto al agresor, consideró que este debe enfrentar las consecuencias de sus actos.

"Si la Fiscalía decide que debe ir preso, estaría bien. Quiero que se haga justicia, no sé si será con servicio comunitario, pero que haga algo para que vea que lo que hizo no está bien", afirmó. ■



El expresidente Miguel Ángel Rodríguez se refirió ayer, en su casa, a sus expectativas de cara a las elecciones de este domingo en Venezuela. LILLY ARCE

ABOGA POR ROMPER RELACIONES DIPLOMÁTICAS SI MADURO DESCONOCE EVENTUAL TRIUNFO DE LA OPOSICIÓN

## Rodríguez pide reacción mundial en caso de fraude en Venezuela

> Exmandatario prevé votación 'inmensa' a favor de Edgardo González y considera difícil ocultar resultado de comicios

#### Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, planteó ayer a los gobiernos del mundo reaccionar con mucha fuerza si Nicolás Maduro desconoce los resultados o concreta un fraude a su favor en las elecciones de este domingo en Venezuela, donde la oposición compite en desventaja en un proceso controlado por el régimen.

Según Rodríguez, quien gobernó entre 1998 y 2002, si hay una acción ilegítima del régimen para romper un resultado a favor de la oposición, las relaciones comerciales y diplomáticas tienen que romperse, y Venezuela tiene que llegar a un aislamiento, y se tiene que "frenar la importación de petróleo".

Del mismo modo, el exmandatario sugirió que los gobiernos extranjeros deben dificultar la venta de petróleo de Venezuela a China, Irán y Rusia, aliados de Maduro. Frente a una situación de fraude, Rodríguez dijo que espera, además, un liderazgo firme de Estados Unidos y de la Unión Europea.

El exgobernante lanzó la petición desde su casa, en Escazú, luego de explicar el difícil momento que sufrió el viernes en Panamá, donde se vio obligado a bajar de un vuelo que partiría rumbo a Caracas, Venezuela. Esto debido a que el presidente de ese país prohibió su ingreso y el de otros tres exmandatarios latinoamericanos que pretendían observar las elecciones. "Fue muy duro", confesó.

Pese a las posibilidades de fraude y las condiciones desiguales en las que compite la oposición, Rodríguez dijo tener la esperanza y le pide a Dios que Maduro sea consciente y reconozca los resultados.

En este hipotético escenario, el régimen tiene entre este domingo 28 de julio y mediados de enero, cuando se entrega el gobierno, para negociar su salida, según el expresidente.

Rodríguez sugirió que se puede negociar el futuro de los altos cargos si ellos tienen temor de lo que les pueda ocurrir luego, pero admitió que primero está resolver los problemas de los venezolanos que quieren un cambio de sistema y salir adelante.

Aseguró que los ciudadanos de ese país perdieron el miedo, a pesar del encarcelamiento de miembros del comando de campaña de la oposición y de más de 100 detenidos que vendieron una empanada a miembros de la oposición o les facilitaron un hotel para descansar.

"Estoy convencido de que mañana (hoy) la votación va a ser inmensa a favor de Edgardo González, principal candidato opositor", aseveró. Rodríguez confía en que el liderazgo de María Corina Machado, que ha aglutinado un solo bloque opositor y le ha dado fortaleza, se reflejará en un buen resultado este domingo.

#### CAMBIO ES POSIBLE

TENGO POR PRIMERA VEZ UNA VERDADERA ESPERANZA DE QUE HAYA UN CAMBIO, NUNCA LA OPOSICIÓN HA ESTADO TAN UNIDA".

#### Miguel A. Rodríguez Expresidente de Costa Rica

Prevé triunfo de oposición. Aseguró que los venezolanos tienen la determinación de salir a votar y crear una diferencia. Dijo que habrá observadores de la oposición en las mesas electorales, y que el sistema electrónico de votación permite que las máquinas impriman la papeleta con el sufragio, las cuales contienen un código de seguridad QR, lo que permite contabilizarlas al cierre de la jornada y plasmar los resultados en las actas a las que tendrá acceso la oposición.

"Eso hace que ocultar el resultado sea prácticamente imposible. Claro, pueden darle vuelta a la votación, pero tengo por primera vez una verdadera esperanza de que haya un cambio, nunca la oposición ha estado tan unida", indicó.

Sin embargo, el mandatario también ve posibilidad de que Nicolás Maduro pueda ganar las elecciones de forma legítima. En ese escenario, dijo, debe reconocerse porque ese es el juego de la democracia.

"Si logra que una parte importante de la población tenga miedo y se abstenga, él gana. Eso sería resultado de la elección y habría que aceptarlo", dijo el exmandatario.

Sobre la orden de Maduro de que los bajaran del avión en Panamá, dijo que fue una situación muy dura, pero al mismo tiempo emotiva porque los venezolanos que viajaban en el avión cantaron el himno nacional de su país.

Rodríguez fue obligado a bajar junto con los expresidentes Jorge Quiroga Ramírez, de Bolivia; Vicente Fox, de México; y Mireya Moscoso, de Panamá; así como la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Todos formaban parte de la delegación de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) invitada por la oposición.

Explicó que el interés del grupo era observar las votaciones para dar esperanza, ayudar y contarle a la comunidad internacional lo que estaba pasando, porque el régimen no permitió la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) ni de la Unión Europea. Lo único que existe es un pequeño grupo del Centro Carter que no tiene la capacidad real de hacer una observación de esa naturaleza.

Rodríguez afirmó que la decisión del régimen de Maduro es un acto para infundir más miedo a los venezolanos, y enviar un mensaje de que pueden actuar incluso fuera de su territorio.

Anoche, Maduro ofreció disculpas por impedir el ingreso a los exmandatatarios y a otros observadores invitados por la oposición. ■

→ Venezuela, hora cero EDITORIAL, PÁG. 23

SECTOR TURÍSTICO DE GUANACASTE ABOGÓ POR REPARAR RUTA QUE COMUNICA CON AEROPUERTO DE LIBERIA

## Pilar Cisneros: 'No nos han enseñado cómo cosechar dinero'

Diputada dijo que recursos no alcanzan para todas las necesidades viales

#### Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

Durante la celebración de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya, la diputada Pilar Cisneros, jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), argumentó que no hay suficientes recursos para todas las necesidades viales del país.

"A ver, no nos han enseñado cómo cosechar dinero", respondió cuando, en una mesa de trabajo con el sector turismo, los asistentes pidieron ayuda para reparar la ruta 21. Esta es la vía que comunica Liberia con el aeropuerto Daniel Oduber, Santa Cruz y Nicoya.

"A mí generalmente me toca aguarles la fiesta y creo que esta vez no va a ser la excepción. ¿Por qué? Ustedes viven aquí en el microcosmos de Liberia, Guanacaste, pero cuánto no lloran todos los cartagos, porque se demoran hora y media, dos horas en llegar a San José; ¿y los de Occidente, los de Alajuela, los de la ruta 32, que han tenido años de años esperando esa ruta y vean lo que ha sido de desastre? ¿Barranca-Limonal?", respondió la diputada oficialista.

La vía solo dispone de un carril por sentido. Según los vecinos, se producen grandes congestionamientos en una zona turística y les cayó como balde de agua fría el hecho de que deban esperar cuatro o cinco años más. Según dijeron, el transporte desde y hacia el aeropuerto es lento, lo que afecta a los visitantes que tardan horas en recorrer un tramo que deberían pasar en 30 minutos.

Cisneros argumentó que el país está saliendo de una crisis fiscal y no tiene los recursos necesarios para atender todas las necesidades.

"Solo en los últimos meses, se han aprobado cosas aquí: la remodelación del puente sobre el río Tempisque, de \$5 millones; el arreglo de la pista del aeropuerto de Liberia, de \$40 millones; el canal que están haciendo para evacuar las aguas del aeropuerto", aseveró la diputada.

La legisladora enfatizó que para la ruta 21, que tiene casi 150 kilómetros de longitud, se requeriría de \$80 millones a \$100 millones para mejorar la circulación.

"Tenemos que ubicarnos. ¿Cómo van a llegar a Occidente las 30.000 personas que van a trabajar en la nueva zona franca que se acaba de abrir? A ver, señores, es



Pilar Cisneros (centro) junto a la también legisladora Alejandra Larios (derecha) en una mesa de trabajo en Guanacaste. CAPTURA DE PANTALLA

NECESIDADES

NO SE PUEDE DAR TODO LO QUE PIDEN LOS GUANACASTECOS EN DETRIMENTO DE LAS NECESIDADES DE OCCIDENTE, CARTAGO O LA ZONA SUR".

#### **Pilar Cisneros**

Diputada del PPSD

mentira que vamos a decir sí a todo, es mentira que van a tener prioridad sobre el resto de las zonas del país que también tienen enormes desafíos para desplazarse", comentó la oficialista.

Consultada por La Nación, Cisneros Gallo dijo que el deber de la administración es repartir los recursos equitativamente: "No se puede dar todo lo que piden los guanacastecos en detrimento de las necesidades de Occidente, Cartago o la zona sur".

El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien también estaba en la mesa de trabajo, rescató que los vecinos plantearon soluciones, como buscar alianzas público-privadas para ampliar la ruta 21, y se refirió a los comentarios hechos por la jefa de PPSD.

"Decía doña Pilar que no nos han enseñado a cómo cosechar dinero. Estaba escuchando al principio que cada dólar que se invierte en el aeropuerto tiene un retorno de \$12. Entonces, ahí está la cosecha de dinero. Y si se hace un estudio de costo-beneficio para definir cuáles inversiones van antes que otras, esta es una que probablemente subiría en el orden de prioridades y tiene que subir en el orden de prioridades porque lo que estamos escuchando aquí es una tragedia que ya existe y que no puede esperar cinco años a una solución", enfatizó Feinzaig.

Alejandra Larios, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo entender el argumento de Cisneros, pero alegó que Guanacaste le genera recursos al gobierno.

"Hace unos dos años, el exministro Luis Amador (de Obras Públicas y Transportes) dijo en este mismo salón que se comprometía a buscar alternativas, aunque fuera de tramos más cortos, y bueno, no se ha hecho", declaró Larios.

"Justamente eso hablaba con la diputada Cisneros, no necesariamente tiene que ser toda la ruta, sino buscar los puntos críticos y poder trabajar en esos. Es una posibilidad y tendrían el apoyo de todas las personas que tengamos que intervenir en esto", añadió. ■

#### **CAMPO PAGADO**

## S GONZÁLEZ SANZ LEGAL GROUP

### MANUEL A. GONZÁLEZ SANZ

info@gonzalezsanz.legal

+506 8701-6308

Abogado y notario en ejercicio desde hace 34 años, comunica la apertura de su bufete de abogados en Escazú Village, San Rafael de Escazú, Edificio Corporativo.

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto (2014-2018), Ministro de Comercio Exterior (2004-2006), Embajador entre Naciones Unidas (Ginebra, Suiza, 2002-2004), Presidente de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, 2004-2006), Universidad de Columbia, Nueva York (LL.M,1995), Universidad de Costa Rica (1990).

Firma responsable: Manuel Antonio González Sanz Cédula: 1-0720-0207

HASTA CUATRO PERSONAS POR DÍA SE SOMETERÁN A PROCEDIMIENTO

### Falta de tac en hospital de Nicoya obliga a llevar pacientes a Liberia y Puntarenas

#### Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

La falta de un equipo de tomografía (tac) en el Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste, obligará a trasladar a los pacientes internados allí a los hospitales Enrique Baltodano, en Liberia, y Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde sí tienen los aparatos para hacer ese estudio radiológico.

El envío de pacientes al recinto porteño se iniciará "de la forma más inmediata posible", prometió la Caja. Este hospital le hará tac a hasta cuatro pacientes de Nicoya por día. La referencia a Liberia ya se hacía con anterioridad.

La Caja Costarricense de

Seguro Social (CCSS) no informó cuántas personas están en lista de espera de tac en Nicoya, así como los tiempos. Sin embargo, el director médico de La Anexión, Anner Angulo Leiva, aseguró que tener la posibilidad de realizar esos traslados redundará en bajar los plazos para los pacientes.

La Caja indicó que dotará



La lista de espera en procedimientos diagnósticos es la más extensa en la CCSS. ALBERT MARÍN

al hospital nicoyano de un tac con ayuda de la Junta de Protección Social (JPS).

La entidad no precisó cuándo está prevista su instalación, ni el monto de la inversión, que incluiría el búnker para colocar el aparato, así como la dotación del personal para operarlo.

La presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, manifestó que están "terminando de afinar el procedimiento" para avanzar con la Junta. Ese es el compromiso que, según dijo, tienen con la Municipalidad de Nicoya.

#### Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Las fotografías de pacientes tirados en el piso del servicio de Emergencias del hospital de Guápiles, en Pococí, Limón, que trascendieron el pasado miércoles 24 de julio, como parte de un recurso de amparo, obligaron a la Caja a activar la red de servicios de ese centro para trasladar a los enfermos a otros recintos, en donde fueran atendidos en condiciones más humanas.

"Autoridades del hospital confirmaron que las personas que se encuentran en estos momentos en el servicio de Emergencias están debidamente acomodadas en las camas, camillas y sillones, según corresponde", aseguró ayer la CCSS en un boletín.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio a conocer cinco medidas ejecutadas en un plazo de 48 horas para aliviar la saturación en el servicio de Emergencias del hospital guapileño.

La directora de la red de servicios de salud Huetar Atlántica, Carla Alfaro Fajardo, aseguró, en el comunicado de prensa, que se han hecho "ingentes esfuerzos" por mejorar la capacidad de respuesta del hospital Guápiles con el fin de optimizar y expandir los recursos disponibles.

Las principales medidas ejecutadas, subrayó, son las siguientes:

➤ 1. Traslado de pacientes a la unidad de corta estancia del área de salud de Siquirres. Según informó la CCSS, en Siquirres hay capacidad de atender hasta 20 pacientes en cada uno de los tres turnos.

▶2. Ofrecer modalidades de atención como Hospital de Día y Alta Programada a los pacientes que se ajusten a esos servicios. Esas modalidades, explicó la Caja, liberan camas y recursos, y mejoran la capacidad de respuesta ante casos más críticos.

➤ 3. Reconversión de salones dentro del hospital. Esta medida transforma espacios existentes para ser usados como salones de atención de pacientes.

>4. Alquiler de un espacio para reubicar la administración de Emergencias. De acuerdo con la institución, se hacen gestiones para conseguir un sitio donde se pueda reubicar el área administrativa con el fin de liberar infraestructura y que esta pueda usarse en atención de enfermos.



Como parte de la denuncia, trascendió que ni los carritos de comida podían desplazarse en el hospital guapileño debido a que los pacientes estaban tirados en el suelo y en los pasillos. CORTESÍA JORGE MÉNDEZ

SATURACIÓN AFECTÓ HOSPITAL DE GUÁPILES

## En 48 horas CCSS corrió para reubicar enfermos tirados en piso en Emergencias

> Tras denuncia de exdiputado, Caja intervino y activó red de servicios

▶5. Unidad Médica Móvil. Se coordina con el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) para un módulo de la Unidad Médica Móvil con capacidad para atender en condiciones adecuadas, de forma temporal y segura, a diez personas. En los próximos días, se prestará otro para ampliar capacidad.

Del mismo modo, Alfaro señaló que se vigilará la situación con el fin de ajustar las medidas y aplicar acciones adicionales, de ser necesario. 'Hacinamiento extremo'. La reacción de la CCSS se da después de una denuncia de Jorge Méndez Zamora, exdiputado del Partido Liberación Nacional, (2006-2010), realizada esta semana.

Méndez presentó un recurso de amparo el martes 23 de julio por una situación a la cual calificó de "hacinamiento extremo".

En su gestión ante la Sala Constitucional, que hasta el miércoles estaba en gestión de admisibilidad, el exlegislador verdiblanco argumentó que los pacientes que acudían a Emergencias del hospital de Guápiles permanecían tirados en el piso, mientras esperaban atención.

Del mismo modo, sostuvo que los adultos mayores pasan ahí más de tres días en sillas, por falta de camas.

Como parte de la denuncia, trascendió que los enfermos soportaban más de ocho horas de espera para ser atendidos. Ni los carritos de comida podían desplazarse por el sitio

#### AJUSTE

AUTORIDADES
DEL HOSPITAL
CONFIRMARON QUE
LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL
SERVICIO DE EMERGENCIAS
ESTÁN DEBIDAMENTE
ACOMODADAS EN LAS
CAMAS, CAMILLAS
Y SILLONES, SEGÚN
CORRESPONDE".

#### Comunicado

Caja Costarricense de Seguro Social

debido a los pacientes tirados en el suelo y en pasillos.

Según manifestó Méndez, la saturación en el servicio hacía que el personal de ambulancias debiera elegir cuáles enfermos ameritaban ser trasladados a Emergencias de ese hospital debido al hacinamiento.

Medidas. Hace cuatro días, Iliana Musa Mirabal, directora del centro médico, confirmó a *La Nación* que se recibía a la mayoría de los pacientes graves de Guápiles, Siquirres, Guácimo, Pococí y Sarapiquí, entre otras comunidades.

Musa expresó que se ha reforzado el servicio con personal adicional y se redistribuyeron camas para ubicar a pacientes en las especialidades de mayor demanda, entre ellas, Cirugía, Ortopedia y Medicina Interna.

La directora médica confirmó varias de las medidas anunciadas este sábado.

Una de las principales que mencionó la jerarca fue el traslado de casos de baja complejidad al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS), en Siquirres, y el envío de pacientes de baja complejidad al Hospital de Día.

La saturación de Emergencias en Guápiles no es exclusiva de este centro médico.

Una importante cantidad de los 29 hospitales de la Caja enfrentan un escenario parecido desde hace varios meses. La situación llegó a tal extremo que la Junta Directiva de la entidad declaró emergencia institucional por esta causa, el 27 de febrero anterior.

La crisis se agudiza los fines de semana y feriados, al carecer de suficiente personal médico especializado que cubra estos roles.

Por esta razón, la CCSS traslada pacientes entre hospitales para garantizar la atención básica a los enfermos que más lo necesiten. ■

## L: MICUIT PRESENTA

## FOROW III EDICIÓN SOSTENIBILIDAD

FORJANDO UN FUTURO JUSTO Y SUSTENTABLE

La sostenibilidad es cada vez más relevante en la dinámica de las empresas cuyo impacto a mediano y largo plazo definirá su permanencia. ¿Qué estrategias implementa su empresa para garantizar la sostenibilidad?

## DÍTRASE A ESTA INICIATIVA!

Descubra cómo su ruta de sostenibilidad impacta a sus socios, colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad.

Tendencias y estrategias:

- Estrategias financieras sostenibles.
- · Cadenas de valor sostenibles.
- · Justicia social y ambiental.
- · Impacto de la sostenibilidad en la valoración de las empresas.

**AGOSTO** 



Contáctenos: eventosIn@nacion.com



NIÑA CON TUMOR MALIGNO Y PEQUEÑO CON ASMA SEVERA SUPERARON MALES

## Madres afirman que un milagro de la Virgen de los Ángeles sanó a sus hijos

Curación de ambos menores motiva la romería de sus familiares

#### Keyna Calderón

Corresponsal de LN

Las madres de Kylie y Cristofer agradecen todos los días la intercesión de la Virgen de los Ángeles para que sus hijos estén hoy a su lado, pues aseguran que son la prueba de un milagro.

Kylie nació el 20 de marzo del 2017, lo que llenó de alegría a sus padres y a sus hermanos Nicole, Angie y Santiago. Los primeros meses de vida todo fue normal hasta que, pasado el año de edad, a la pequeña le detectaron un abultamiento en la espalda. Fue entonces cuando comenzó el calvario.

Primero la llevaron al hospital Max Peralta de Cartago, donde estuvo internada durante cuatro días para realizarle varios estudios; luego la pasaron al Hospital Nacional de Niños, donde permaneció por un mes.

Durante todo este tiempo, Ruth Solano, su mamá, nunca se separó de la niña.

"El diagnóstico fue un neuroblastoma (un tumor maligno). Tan pequeña debió pasar por cirugías, muchos estudios, quimioterapia, radioterapia y consultas médicas. Mi chiquita duró la primera vez ocho meses con quimio, después la operaron y durante seis meses más recibió nuevamente quimio en la casa", contó la madre.

Ella siempre había sido devota de la Virgen y no dudó en encomendarle a la Negrita la salud de la pequeña.

"Hablé con la virgencita para que entendiera mi dolor de madre e interceda ante su hijo. Cuando estábamos en la casa, me iba con mi difunto esposo (Henry Campos Umaña) a la basílica y todas las noches rezaba el rosario. Le ofrecí a la Negrita hacer la romería descalza y cumplí, la hice desde la catedral de San José y al llegar a Metrocentro seguí descalza hasta la basílica", narró la madre, vecina de Guadalupe de Cartago.

Según cuenta, le pidió lo mejor para su hija, que no la dejara sufrir, pero que, si la iba a dejar con ella, la sanara. Hasta la fecha, dijo, Dios y la Virgen le cumplieron y la han acompañado.

"Mi hija es un milagro, porque lo que para usted y para mí es tan normal, como ir a orinar, para ella es un milagro. Ya tenemos tres años



Cientos de romeros marcharon ayer hacia la basílica de los Ángeles en agradecimiento por la vida y los milagros recibidos. Algunos ingresaron de rodillas y participaron en la misa. ALBERT MARÍN

en remisión. Hasta el día de hoy, gracias a Dios y a la Virgen, no ha tenido un solo efecto secundario de la quimioterapia", manifestó doña Ruth.

"Ella nunca deja de comer y sonreír, son muchas cosas que uno como mamá observa. Por eso no me canso de decir que ella es un milagro, es una muestra del poder de Dios, porque Él nunca abandona", agregó, para llevar esperanza a quienes están pasando por dificultades como esa.

Romería por Cristofer. Lourdes Zúñiga Gómez también lo ha vivido en carne propia. La vecina de San Rafael de Oreamuno tiene más de 20 años de hacer la romería, pero desde hace unos 14 sumó una razón muy especial: agradecer por la salud de su hijo Cristofer, hoy de 15 años.

Él empezó a padecer asma desde que tenía un año de nacido y duró así siete más. Incluso, estuvo hospitalizado por una crisis severa de asma.

"Era muy duro para mí, como mamá, ver a mi hijo en esa situación. Al año siguiente, participamos en la romería y le ofrecimos esa caminata a la Virgencita para que lo sa-



Ruth Solano pidió a la Virgen por la salud de su hija Kylie, a quien detectaron un tumor maligno en el 2018. KEYNA CALDERÓN

nara de su padecimiento. Fue casi de inmediato que la petición que le hice a La Negrita se cumplió, porque desde entonces no le volvieron a dar crisis y no necesitó más medicamento, pasó un año en control médico y, finalmente, le dieron de alta", detalló la madre.

Lourdes y su familia prometieron a la Virgen que siempre que estuvieran con salud, realizarían en familia la romería como agradecimiento.



Un grupo de 43 romeros de Tilarán salieron este viernes hacia Cartago. CORTESÍA

HACIA CARTAGO

#### Romeros de Tilarán inician caminata de 217 kilómetros

#### Diego Bosque

diego.bosque@nacion.com

A los romeros de Tilarán, en Guanacaste, los separan 217 kilómetros de la basílica de Los Ángeles, en Cartago. Completar el camino no es tarea sencilla, requiere preparación física, determinación y mucha logística.

Al grupo de 43 personas que inició la caminata este viernes desde la Diócesis de Tilarán lo sigue un camión que carga colchones, almohadas, mantas, agua, alimentos y cualquier otra cosa necesaria para que los peregrinos puedan descansar y reparar fuerzas. Su tradición de caminar en grupo hasta Cartago empezó en 1983. Desde entonces, cerca del 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, emprenden la travesía.

Este año tienen previsto caminar seis días en jornadas de diez horas. Los tramos en Guanacaste y Puntarenas los completarán de noche para evitar el sol y las altas temperaturas, pero al entrar a Alajuela, San José y Cartago tienen previsto caminar de día.

En el recorrido, se unirán dos romeros más, oriundos de Tilarán, pero que viven en el Líbano de San Ramón, y otro más, vecino de Alajuela.

El grupo de peregrinos es variado, destaca Omar Álvarez, un hombre de 73 años que realiza la romería desde Tilarán por segunda vez. Álvarez salió junto a sus compañeros, este viernes a las 8 p. m., luego de una eucaristía, y completó el primer tramo de 40 kilómetros hasta Limonal de Abangares. Allí planeaban descansar anoche varias horas en el salón comunal.

La romería hacia la basílica de la Virgen de los Ángeles es el evento religioso más importante en el país.

Cada año, cientos de miles de personas caminan hacia Cartago como una muestra de fe y agradecimiento por favores concedidos.

Este año, los primeros romeros llegaron a Cartago desde el 20 de julio, la mayoría camina desde el centro de San José. El mayor flujo de personas se da entre la noche del 1.° y la madrugada del 2 de agosto. ■



17·20 OCT

**PARQUE VIVA** 

# **IÚNASE** a la Feria de Vivienda más emocionante del año!

¿Quiere destacar su empresa y conectarse con miles de clientes potenciales? Reserve su stand de exhibición ahora mismo!

Nuestra feria con más de 15 años, ofrece una plataforma única para que todas las empresas de la industria inmobiliaria muestren sus proyectos, servicios y productos a una audiencia altamente comprometida.

Jacuzzis, piscinas, jardinería, sobres y muebles de cocina, grifería, decoración de interiores y mobiliario para exteriores, mascotas y todo lo que sus clientes necesitan para tener la casa de sus sueños.

¡No se pierda esta oportunidad de aumentar su visibilidad y hacer crecer su negocio!

### ¡A tan solo 15 minutos de la playa!

Esta edición especial,
viene con la oportunidad única
de participar en el sorteo
de un espectacular lote de
1.000 metros cuadrados
en Villa Avancari, en Colorado
de Abangares, Guanacaste.

**Patrocina** 



Contáctenos sporras@deluxeproducion.com infoexpocasa@nacion.com o al 6050-2728

Reserve acá



Un evento de



## SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com
Vanessa Loaiza,
editora de Sucesos&Judiciales

editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

Rosario Zamora presenta querella por crimen de siete mujeres ocurrido hace 38 años

#### Yeryis Salas

yeryis.salas@nacion.com

Aunque han pasado 38 años de la masacre de la Cruz de Alajuelita, la familia de las siete mujeres víctimas ve una última esperanza para responsabilizar al Estado costarricense por la impunidad en este caso, mediante una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual el 8 de mayo fue declarada admisible para estudio de fondo.

Los hechos alegados incluyen la impunidad por el asesinato de una mujer adulta y seis menores de edad, la violación de tres de ellas y la "supuesta falta de diligencia en la exploración de líneas lógicas de la investigación penal y la comisión de irregularidades en el juicio", indica la resolución de la Comisión.

Además, se alegaron hechos de acoso sexual contra la familiar de una víctima durante la investigación.

La CIDH determinó que, de comprobarse como ciertos estos hechos, Costa Rica habría violentado los derechos a la vida, integridad personal, protección judicial, entre otros. Esto conllevaría el envío de recomendaciones al Estado costarricense, que podrían incluir la indemnización a la familia, y de no cumplirse estas recomendaciones, el caso podría elevarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rosario Zamora es la madre de tres víctimas del crimen: Alejandra, Carla María y María Eugenia Sandí Zamora, de 13, 11 y 4 años, respectivamente. Perdió, además, a tres sobrinas (María Gabriela, de 16; María Auxiliadora, de 11; y Carla Virginia Salas Zamora, de 9 años) y una hermana, Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, cuando caminaban hacia un evento religioso en el cerro de la Cruz, aquel 6 de abril de 1986.

La herida persiste, pero ella afirmó a *La Nación* que recibió "con gran esperanza" la noticia de la admisibilidad de su caso.

"Sinceramente, yo me sentía como que me dejaron así, en el olvido, en la peor situación, sin saber nada de nada.

"Yo lo que quiero es nada más que me den una explicación. ¿Por qué me dejaron eso a la deriva? No eran animales.
No eran animalitos los que murieron. Ni fue nada más que las mataron y ya, porque hasta las violaron. ¿Cómo cree que se siente uno? ¿Aunque sean 38 años?", manifestó Zamora.

La mujer afirmó que tocó varias puertas en busca de un último recurso, pero la rechazaron cada vez, hasta que su caso llegó a conocimiento del abogado Rogelio Ramírez,

## Madre de víctimas de masacre de Alajuelita pone esperanza en CIDH

> Comisión admite para estudio reclamo contra Estado por impunidad y falta de diligencia



Rosario Zamora, mamá, hermana y tía de las víctimas de la masacre de Alajuelita, espera que la CIDH resuelva a su favor. RAFAEL PACHECO



Imagen de 1986 de Zamora, madre de Carla María, María Eugenia y Alejandra Sandí, tras la noticia de los homicidios. ARCHIVO GN

quien se ofreció a elaborar la petición ante la CIDH sin costo alguno.

Su aspiración ya no es que se encuentren los culpables, sino que al menos se responsabilice al Estado por un proceso penal engorroso que no arrojó ningún resultado.

Semanas después del cri-

men, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestó a José Luis Monge Sandí, conocido como Tres Pelos, y a Arnoldo Mora Portilla. Otras dos personas fueron vinculadas, sin embargo, murieron durante el proceso.

En abril de 1989, Mora fue condenado a 19 años de cárcel por robo agravado y violación, y Monge a 195 años de cárcel por siete homicidios calificados y dos violaciones agravadas.

No obstante, en enero de 1990, la Sala Tercera anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio, en el cual Monge quedó absuelto. Además, se determinó que Mora no podía ser juzgado como adulto porque tenía 17 años al momento del crimen.

La Sala Tercera ordenó un tercer juicio contra Monge, pero fue asesinado el 26 de febrero de 1995.

Argumento. En su demanda ante la CIDH, presentada el 18 de febrero del 2021, Ramírez expuso que en el 2001 el OIJ encontró elementos que apuntaban hacia una célula de cuatro guerrilleros nicaragüenses en Costa Rica como sospechosos.

La hipótesis nació en 1998 con el hallazgo del cadáver de uno de los guerrilleros, quien presentaba aparente evidencia de estar vinculado con la masacre, y con otros 12 asesinatos más.

En el reclamo se aduce que la Fiscalía no retomó esa línea de investigación, y en octubre del 2006 el caso prescribió.

Ramírez detalló a *La Na*ción que el caso busca también responsabilizar al Estado por los 19 crímenes con modo de operar similar atribuidos al Psicópata, sujeto que nunca fue identificado y a quien en su momento también le atribuyeron la masacre de Alajuelita.

El abogado señaló que si bien la Policía Judicial tenía carencias tecnológicas en 1986 para resolver crímenes de ese tipo, eso no justifica "que se hayan plegado los funcionarios a presiones políticas, mediáticas o sociales".

"Aquí lo que hay es una omisión documentada, porque el expediente habla por sí mismo. La investigación nunca fue llevada a término, y no solamente no hubo una respuesta, sino que cuando la hubo fue para humillar o para acosar sexualmente a las familiares de las víctimas. Y eso, pues, es absolutamente inaceptable", subrayó.

Ramírez aseguró que existen antecedentes de condenas contra estados por inacción ante crímenes, pero usualmente se trata de regímenes dictatoriales o países que pasaron por guerras civiles.

Si Costa Rica llegara a ser condenada, aseveró, se sentaría un precedente para un país como Costa Rica, con tradición de Estado social de derecho.

Estado niega reclamos. En sus argumentos presentados ante la CIDH, el Estado de Costa Rica indicó que la petición es extemporánea, pues debió ser presentada seis meses después de la prescripción de la acción penal, en octubre del 2006, y que la parte peticionaria busca usar a la Comisión "como un tribunal de cuarta instancia internacional que revise las decisiones adoptadas en el proceso penal interno, y que la petición no contiene hechos que caractericen violaciones a los derechos invocados".

Del mismo modo, también argumentó que no pudo materializar su condena por la muerte de dos sospechosos en la etapa de investigación, y que la Fiscalía "logró esclarecer los hechos", pero no hubo sentencia por razones ajenas a la actuación del Estado.

Se agregó que la parte peticionaria no presentó una denuncia por el presunto delito sexual cometido por un funcionario judicial contra la familiar de las víctimas. Asimismo, que la Fiscalía sí exploró la línea de investigación relacionada con los guerrilleros nicaragüenses, pero fue descartada con base en indicios balísticos de los otros crímenes.



Varias personas llegaron al lugar del crimen a lamentar la pérdida de las 7 vidas. ARCHIVO GN

AÑO PASADO CONTABILIZABA 503 EN EL MISMO PERIODO

## País alcanza 500 homicidios en violenta madruga de sábado

Muchacha de 16 años murió baleada en Alajuelita; otro sujeto sobrevivió

#### Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Una adolescente de 16 años murió baleada cuando se encontraba en un carro frente a un búnker o estructura usada para la venta y consumo de drogas. Mientras, otro sujeto que estaba en el sitio fue trasladado grave a un centro médico, luego de que ambos fueran atacados ayer, a las 3:46 a.m., en Alajuelita, en San José.

Dos horas antes, en Río Blanco de Limón, ocurrió un doble homicidio en un bar, y a las 5:50 a.m. asesinaron a otro hombre en Laurel de Corredores, Puntarenas (ver nota adjunta).

Con esta seguidilla, el país acumuló 500 homicidios, una cifra casi idéntica a los 503 que tenía en igual periodo del año pasado, que fue el más violento del que se tienen registros y que cerró con 907 asesinatos.

De acuerdo con el reporte que ingresó al Sistema de Emergencias 911, el tiroteo de Alajuelita se presentó 100 metros al sur del Ebáis de la localidad, cuando la adolescente estaba en un Hyundai y el sujeto, al parecer, dentro del búnker.



De acuerdo con el reporte que ingresó al Sistema de Emergencias 911, el tiroteo de Alajuelita se presentó 100 metros al sur del Ebáis de la localidad, cuando la adolescente estaba en un Hyundai. CORTESÍA

A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja y los agentes de Fuerza Pública, ya no había nada que hacer por la vida de la jovencita que declararon fallecida en el sitio.

Ella tenía impactos de bala en la cabeza, espalda y pecho.

Los cruzrojistas trasladaron crítico al Hospital San Juan de Dios al hombre de unos 23 años, de apellido Hernández, con heridas en el abdomen, tórax y un antebrazo.

Según versiones brindadas a la Policía por varios testigos, los agresores fueron dos sujetos vestidos de negro que pasaron, les dispararon y se dieron a la fuga en un automotor.

Ese cantón, situado al sur de la capital, lleva, en lo que va de este año, 25 asesinatos, casi el doble que los 13 que tenía en igual periodo del año pasado.

Es uno de los territorios con más homicidios de San José.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 17 de julio, cuando en un tiroteo ocurrido al mediodía, cerca del cementerio de ese cantón, dos hombres fueron baleados por sujetos que llegaron en moto a un taller.

Uno de ellos, de apellido Morales, de 20 años, sobrevivió a las heridas de bala luego de ser atendido en el Hospital Calderón Guardia, pero el otro, de apellido Salas, falleció dos días después en ese centro médico, debido a los impactos que recibió en el cuello y en el pómulo izquierdo.

Los problemas de luchas entre bandas por territorio generan la mayoría de ajustes de cuentas en la zona.

El 4 de julio, otro hombre de apellido Mena, de 34 años, fue ultimado de siete balazos en la terminal de buses de Concepción, cuando pistoleros le dispararon en el tórax, abdomen y brazos.

### Encapuchados matan a hombre en bar y a mujer ajena al ataque

#### Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Un hombre de 27 años, identificado como Ricardo Antonio López Mc Murray, murió de varios balazos en el tórax y la cabeza, propinados por dos encapuchados que entraron al bar La Trochita, en Río Blanco de Limón, este sábado en la madrugada.

Al parecer, los agresores llegaron al local en una motocicleta, se bajaron del vehículo y abrieron fuego contra el sujeto a eso de la 1:37 a.m.

Según los reportes de la Cruz Roja y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), López falleció en el sitio, mientras que Karen Rodríguez Londoño, de 34 años, quien era una clienta que estaba con otras personas en otra mesa del bar, murió a su ingreso en el Hospital Tony Facio, por heridas que la impactaron en el abdomen.

De igual forma, resultó herida otra mujer de apellidos Rocha Calderón, de 30 años, quien presentaba una herida de bala en el tobillo derecho. Ella fue trasladada en un vehículo particular al hospital local donde luego de recibir atención la reportaron como estable. Se estima que las dos mujeres son víctimas colaterales de este caso, que se investiga como un aparente ajuste de cuentas.

Agentes del OIJ de Limón realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en el sitio para tratar de dar con los pistoleros en fuga.

Los oficiales también fueron al Tony Facio para recoger el cuerpo de Rodríguez e indagar con la sobreviviente más detalles de lo ocurrido.

De momento, no se tienen pistas sobre los gatilleros y se desconoce con qué rumbo escaparon.

Padre asesinado. Por otra parte, un hombre de 43 años fue asesinado de dos balazos en la cabeza ayer en la madrugada, en Laurel de Corredores.

La policía lo identificó como



Cuando la Fuerza Pública llegó al sitio del tiroteo, ya los pistoleros habían escapado del sitio. CORTESÍA SAN CLEMENTE INFORMA

Víctor Andrés Vargas Rojas, oriundo de San José y padre de tres hijos, dos de ellos menores de edad.

El cuerpo fue encontrado por lugareños que pasaban por una solitaria calle de lastre rodeada de palma y bosque, quienes avisaron a las autoridades.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 5:50 a.m. sobre un hombre baleado en barrio Jobo Civil, de la antigua pulpería La Campesina, siguiendo hacia calle Aperal.

Al llegar, dejaron todo en manos de la Fuerza Pública, pues la víctima ya había fallecido.

A media mañana, agentes judiciales de Corredores seguían en la escena buscando huellas u otros indicios para determinar quién o quiénes perpetraron el asesinato y si fue en ese sitio o si lanzaron el cuerpo desde algún carro.

Vargas había vivido en Puriscal antes de mudarse a la zona sur, en Paso Canoas, hace dos años. Tenía antecedentes por drogas y había sido detenido por asuntos de pensión alimentaria. ■

HALLAZGO EN GUATUSO, CERCA DEL LÍMITE CON UPALA

### Alerta de robo destapa desarmadero de automóviles

#### Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Una alerta por el robo de un carro en Liberia, Guanacaste, permitió localizar un taller donde también había un segundo auto con denuncia de sustracción, además de tres vehículos más con alteración de señas y marcas.

Junier Villalta Rubí, director regional de la Fuerza Pública en la frontera norte, indicó que el descubrimiento de este "deshuesadero" se dio el pasado viernes, en el camino a una zona de parcelas, en el poblado de Samén Arriba, Guatuso, cerca del límite con Upala.

Villalta señaló que, tras recibir el reporte del robo en Liberia y obtener información confidencial sobre la posible ubicación del carro, los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública se desplazaron de inmediato hasta el sitio.

Al revisar las características de los automóviles encontrados en el taller, los policías descubrieron el segundo carro, el cual había sido sustraído en Upala y también fue recuperado. Al continuar con la inspección, encontraron tres carros más con alteración de señas y marcas, a los cuales les

habían limado el número de identificación vehicular, conocido como VIN.

La Fuerza Pública coordinó con el Organismo de Investigación Judicial, cuyos agentes se hicieron cargo de la escena y de los vehículos encontrados. No hubo detenidos en el lugar, pero la investigación sigue adelante para determinar si los carros alterados también fueron robados.



DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN

No hubo detenidos en el lugar, pero la investigación de las autoridades sigue adelante. MSP

TAMPOCO CUENTA CON MEDIDAS CAUTELARES

## Adolescente acusada de matar a su novio se encuentra libre

> PANI confirmó que la menor mantiene una alternativa de protección

#### Fátima Jiménez Q.

fatima.jimenez@nacion.com

La adolescente de 17 años, sospechosa de asesinar a su novio Jafeth Artavia el 19 de junio en Jaurí, en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, está libre y sin medidas cautelares, confirmó la Fiscalía a *La Nación*.

El Ministerio Público explicó que la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos acusó y solicitó la detención provisional de la menor; no obstante, el Juzgado Penal Juvenil rechazó la petición y ordenó su libertad sin medidas.

El ente fiscalizador apeló la resolución y, el 16 de julio, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil ordenó una nueva audiencia, la cual está pendiente de programación.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señaló que, tras la resolución ini-



Familiares, conocidos y amigos de Jafeth Artavia iniciaron un movimiento en redes sociales con el hashtag #JusticiaPorJafeth para llamar la atención sobre el caso. TOMADA DE REDES SOCIALES

cial del Juzgado Penal Juvenil, se coordinó el traslado de ella a un recurso familiar. Sin embargo, posterior a eso, fue ubicada en una alternativa de protección de la institución.

Lourdes Artavia, tía de Jafeth, confía en que la nueva audiencia resulte en un veredicto más acorde con lo que la familia solicita. "Queremos justicia porque la ley de Costa Rica se ha quedado atrás en el caso de él. Han dado importancia a otros casos, pero no al de Jafeth", reclamó.

Artavia considera que el homicidio de su sobrino no ha tenido la relevancia de otros casos porque la presunta autora es una mujer menor de edad. "No hemos visto que hagan nada. A ella la apoyan muchas entidades que velan por las mujeres", agregó.

La familia no ve a la adolescente desde lo ocurrido, pues cuando recuperó su libertad, fue custodiada para recoger sus pertenencias. "Es una pérdida difícil de soportar, sabiendo que ella todavía está afuera y que no se ha hecho justicia", sostuvo la familiar.

Según el abogado penalista Federico Campos, podría tomar algunos días más programar la nueva audiencia. En esta, según Campos, el Tribunal podría cambiar la decisión del juez penal y ordenar la detención provisional u otras medidas, o bien, anular la decisión original y devolver el caso para una nueva audiencia con un juez diferente.

Movimiento. Familiares, conocidos y amigos de Jafeth iniciaron un movimiento en redes sociales con el hashtag #JusticiaPorJafeth para llamar la atención sobre el caso y dar a conocer los detalles del homicidio.

Según la tía, contactaron a creadores de contenido para visibilizar lo ocurrido y organizaron ventas de tamales para recaudar dinero para los costos legales.

Jafeth Artavia González murió luego de recibir una puñalada en el pecho, propinada por su pareja con quien vivía desde hacía dos años. E muchacho fue trasladado en un vehículo particular a una clínica privada, pero falleció en el trayecto

Parientes del joven afirman que él era maltratado por su compañera y que en el pasado sufrió otras agresiones por parte de la menor. ■

ONDA TROPICAL GENERÓ LLUVIAS ESTE SÁBADO

### Aguaceros dejaron 60 incidentes entre la tarde y noche del viernes

#### Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) registró 60 incidentes por las lluvias de la tarde y noche del viernes. Los cantones con mayores reportes de anegamiento fueron San Ramón y San Carlos, en Alajuela, y Desamparados, en San José.

En estos dos últimos, los comités municipales de emergencias indicaron que las precipitaciones provocaron la crecida de ríos y quebradas, lo que anegó varias viviendas.

El río La Balsa se desbordó en Santa Clara de San Carlos y arrasó con una vivienda de madera, de dos plantas, que estaba cerca de la carcomida orilla.

En Desamparados, los vecinos del distrito de Gravilias vieron llenarse de nuevo las casas, en las cercanías del liceo local. La mayoría de lugareños tenía en alto sus bienes, ya que ahí son recurrentes las inundaciones desde hace décadas.

Hubo problemas de alcantarillado en Moravia, Santo Domingo, Zarcero, Carrillo, Cóbano, Nicoya, Tibás, Coronado y Santa Ana.

Mientras tanto, la carretera de Circunvalación Norte tuvo varios anegamientos, el más importante cerca del Monumento al Agua.

El paso por el puente sobre el río Aguas Zarcas fue reabierto ayer, ya que había sido



En el Caribe sur hubo anegamientos en casas por las fuertes lluvias de la madrugada, tras el arribo de la onda tropical. REINER MONTERO

cerrado de forma preventiva por los fuertes aguaceros del viernes.

El ingreso y paso de la onda

tropical N.º 21 sobre el territorio generó aguaceros en la madrugada y parte de la mañana de ayer, así como condiciones atmosféricas muy húmedas e inestables en el país.

Las lluvias en la península de Nicoya, costas del Pacífico central y el Caribe tuvieron acumulados máximos entre 30 y 90 litros de agua por metro cuadrado o milímetros (mm). También llovió muy fuerte en Zarcero y en Bribri de Talamanca, de manera que hubo muchas casas anegadas en el Caribe sur.

Además, la Cruz Roja atendió una emergencia en Barbacoas de Puriscal, cuando un árbol cayó sobre un hombre que lo cortaba. El sujeto falleció en el sitio, en barrio San Martín.

La víctima fue identificada como Gerardo Umaña Jiménez, quien era funcionario de la municipalidad local. ■



Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

n el libro La loca de Gandoca (1991), la escritora Anacristina Rossi disfrazó de ficción las experiencias que vivió al defender el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. A finales del siglo pasado, ella se opuso a diversos planes de urbanización que varios empresarios tenían sobre la zona.

Más de 30 años después, se hacen públicas situaciones similares a las denunciadas por la autora en su novela. Actualmente, la Fiscalía Adjunta Ambiental investiga una presunta irregularidad en los permiso otorgados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a la empresa Playa Manzanillo S. A (representada por Allan Pacheco Dent) para talar bosque en una finca que está dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Esta causa abierta, tramitada bajo el expediente N.º 24-00003-0611-PE, indaga los aparentes delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso. Por este caso, cinco personas fueron detenidas, entre las que figura el empresario Pacheco Dent.

Anacristina Rossi conver-

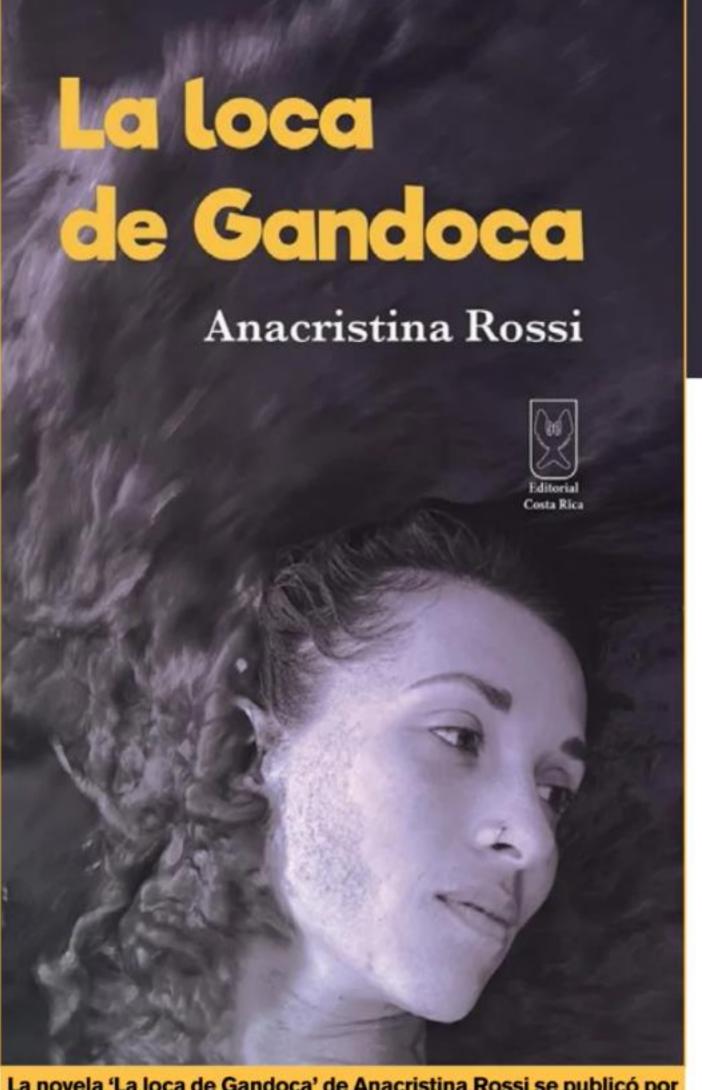

La novela 'La loca de Gandoca' de Anacristina Rossi se publicó por primera vez en 1991. EDITORIAL COSTA RICA.

Anacristina
Rossi habla sobre
las similitudes entre
su libro 'La loca de
Gandoca' y lo que
ocurre hoy en el
Refugio de Vida
Silvestre GandocaManzanillo

só con *La Nación* sobre los hechos narrados en su obra, la similitud de estos con la aparente tala ilegal en Gando-ca-Manzanillo y aclaró algunas especulaciones que rondan en el debate público.

Rossi, de 72 años, tiene un vínculo con Limón y los entornos naturales desde que nació. Su familia paterna tenía varias fincas en el Caribe, en lugares como las cercanías del río La Estrella (aguas en las que aprendió a nadar). Del lado materno, algunos familiares trabajaron en la Standard Fruit Company.

Hasta los 5 años, la escritora vivió en una finca en las faldas del volcán Turrialba. Posteriormente, Rossi se trasladó a San José para recibir su formación escolar y a los 19, 'por ser muy hippie', según sus propias palabras, la enviaron a estudiar a Europa.

Luego de su paso por el Vie-

jo Continente, regresó a Costa Rica y se casó con un tico que "amaba Limón" y quien era pariente de la familia Brown de Puerto Viejo. Ambos compraron a los Brown un terreno bajo concesión del Ministerio de Ambiente y Energía, en el refugio de Gandoca-Manzanillo. Allí construyeron una casa vacacional, en medio de los árboles y sin afectar la flora y la fauna del lugar.

"Estando en el refugio dije: 'Pucha, me he recorrido Europa, parte de Asia y vengo acá y puedo decir que este es el lugar más bello que he conocido sobre la Tierra'. Realmente, fue un enamoramiento total, para mí era el equivalente del paraíso en la Tierra", comentó Rossi.

--¿Qué piensa respecto a que, 30 años después de su libro, aparentemente hay planes de urbanizar dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo?

—Hay una diferencia. Antes no me querían dar leyes ni reglamentos, pero también les daba miedo otorgar permisos. El MINAE solo daba concesiones, que las podía quitar en cualquier momento a los que teníamos casitas y no cortábamos los árboles.

"Ahora el desastre lo ha traído el plan regulador de la Municipalidad de Talamanca. Tiene que ser un plan de manejo para el refugio, no un plan regulador costero. Incluso, antes de estos planes yo he insistido mucho en que hay que hacer un estudio de capa-

→ PASA A LA PÁGINA 16

6 1/11//

cidad de carga. Es decir, cuánta construcción y presencia humana aguantan los ecosistemas para sobrevivir. Nunca nadie lo hizo"

#### —¿Qué conlleva que ahora se traspase esa frontera que usted menciona y que el propio MINAE gire permisos para la tala?

Costa Rica está cavando su propia tumba. Si el país está fomentando la conservación de la naturaleza para tener fama de país verde, atraer turismo y luchar contra el calentamiento global, está cavando su propia tumba porque aparentemente está urbanizando humedales.

Más allá de la ficción. Daniela Zermatt protagonista de *La loca de Gandoca*descubre los intereses que una
empresa extranjera tenía de
urbanizar la zona. Por esto,
comienza una investigación
por distintas instituciones públicas, para averiguar los procedimientos de este plan, que
gracias a su intervención y la
de otras personas, nunca se llevó a cabo. Este personaje está
basado en las vivencias de la
escritora Anacristina Rossi.

"Todo lo que narro es verdad. El único que me ayudó fue Paul Chaverri, quien era abogado del MINAE y ahora está pensionado y forma parte de la lucha. Él y Alekcey Chuprine (funcionario de la UNES-CO) me pasaban los documentos por debajo de la mesa, cuando la gente no se estaba dando cuenta, porque nunca me querían dar ni un solo documento", aseguró la artista.

El plan de esta empresa internacional era visto con buenos ojos por algunas personas que poseían tierras en el refugio, y que podían verse beneficiados económicamente por el proyecto. Entre ellos la obra de Rossi señala al "hombre de los diez bypasses".

#### --¿El hombre de los diez bypasses es Leonel Pacheco, padre de Allan Pacheco Dent?

—Sí. A él le doy el crédito de que no urbanizó la finca. Él quería hacerlo, pero obedeció al MINAE; eso se lo tengo que reconocer. Ahí había unos humedales maravillosos.

#### --¿De dónde surge el apodo?

-Don Leonel Pacheco (quien falleció en 2023), que finalmente acató la orden del MIRE-NEM (nombre que anteriormente recibía el Ministerio de Ambiente y Energía) y no urbanizó esa finca, tenía varios Bypasses en el corazón. Yo puse 10 para diluir un poco su identidad.

### --¿Cómo fue su experiencia con él?

-Él trataba de convencerme, me llamaba y estaba como loco por urbanizar pero finalmente no lo hizo. Él me habló fuerte y yo le hablé fuerte; pero cuando se dio cuenta que yo no cedía me dejó tranquila.

#### ---¿Alguna vez conoció a Allan Pacheco Dent? ¿Le diría algo?

—Nunca lo conocí. No le diría nada, es algo que no me toca a



Detalle de un área boscosa parcialmente cambiada en el Refugio Gandoca-Manzanillo. CORTESÍA GRUPOS AMBIENTALISTAS DEL CARIBE SUR.

mí.

Un pasaje de La loca de Gandoca que incluye a Leonel Pacheco, refleja cómo el empresario se acercó a Anacristina Rossi para tratar de convencerla de desistir en su batalla legal por proteger el refugio ubicado en el Caribe Sur.

"(...)me llamó un hombre con voz de artefacto. Era un empresario no muy respetado que tenía diez bypasses en el corazón. Hacía poco había adquirido casi regalada una finca grande en el Refugio, frente a la Playa del Árbol de Uva. Primero trató de comprarme. Como no pudo, me acusó de ser comunista; luego me trató de mentirosa", relata el libro.

Recientemente, salió a la luz que los funcionarios de Casa Presidencial hicieron su fiesta de navidad del 2022 en una propiedad de la familia de Allan Pacheco Dent, en Heredia (mismo sitio donde se

organizó también un convivio de jerarcas del Poder Ejecutivo, en octubre de ese año). Ante una carta enviada por el diputado Ariel Robles consultando si esta actividad se financió con recursos públicos, el

presidente Rodrigo Chaves la emprendió contra el legislador del Frente Amplio en una conferencia de prensa.

"¿Qué tiene que andarle preguntando a un grupo de personas privadas -es que es comunista, ese es el tema-, qué hacen para celebrar la navidad, un equipo con plata propia?", expresó el presidente de la República.

#### —¿Qué siente al saber que décadas después, el epíteto de 'comunista' vuelve a ser usado en un contexto así?

—Me da risa. Me da risa que 30 años después se utilice como un insulto. Para los que somos de izquierda, comunista es más bien un piropo. Yo me identifico con la frase de Rosa Luxemburgo: "socialismo o barbarie". A mí me parece que en este capitalismo que vivimos es la barbarie, no se respeta nada; todo es la plata. Así que sí, yo soy socialista y sigo siendo fan de Rosa Luxemburgo.

Hace 15 años, Anacristina Rossi vendió el terreno que tenía bajo concesión en Gandoca, con una profunda tristeza y migró a Países Bajos, lugar en el que residió durante un lustro. Hizo esto a recomendación de varias personas, pues asegura que recibió amenazas de muerte por parte de algunos de los primeros empresarios urbanizadores del Refugio de Vida Silvestre (entre los que, aclara, no estuvo Leonel Pacheco).

"Yo trataba de razonar con ellos y les decía: 'es que esto se va a convertir en un Jacó si hacemos lo que ustedes quieren'. Hasta que un día uno me dijo: 'Cristina, si esto se tiene que convertir en Jacó, se convertirá", recordó.

#### --¿Qué sentimientos le provoca que personas que están sumándose a la defensa del Refugio se vean inspiradas por su libro?

No sé si eso sea así. Ojalá mi libro haya ayudado, eso me haría muy feliz; pero yo creo que hay muchos factores que contribuyen al desarrollo de

la conciencia ecológica de la gente. Yo no quiero echarme encima ese mérito, lo que sé es que el libro al haber sido de lectura obligatoria en el MEP, hizo que la gente conozca de la problemática y sepa

de qué se trata.

SUPLEMENTO DE

**ENTRETENIMIENTO** 

LA NACION

WWW.NACION.COM

DOMINGO

28 DE JULIO DEL 2024

"Me gusta ver a la nueva generación y también a gente como Marco Machore (activista ambiental) dando la batalla sin miedo. Me hace mucha ilusión que el frente Talamanca unido para salvar Gandoca-Manzanillo tenga tanta gente, porque pueden matar a tres o cuatro, pero no a cien personas"

#### --¿Qué puede decirles a esos nuevos 'locos y locas de Gandoca'?

—Que tienen que estar unidos, que la única manera de ganar es con la unión y no pueden pelearse entre ellos. Yo estoy aquí para echar una mano y siempre lo estaré; obviamente yo no soy la heroína, La loca de Gandoca, porque por dicha hay mucha gente más. También decirles que la verdad siempre triunfa.

"Tenemos una conexión con la naturaleza y unos con otros, que somos un solo reino. Descubrir eso es muy importante. Nosotros vivimos porque los ecosistemas nos dejan vivir y somos parte de ellos. Si los destruimos, llegará un momento donde no tendremos dónde vivir".

Nuevo filme de Marvel Studios

## Esto dice la crítica sobre 'Deadpool & Wolverine'

Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

Deadpool & Wolverine es la gran apuesta del Universo Cinematográfico Marvel para este 2024. El filme, que se estrenó el viernes 26 de julio en todo el mundo, ha levantado la expectativa de millones de fanáticos que se emocionaron al enterarse de la reunión entre dos de los superhéroes más queridos de los comics.

No cabe duda de que las ansias por esta película llenarán las salas de cine pero, a la vez, representan una gran presión para sus productores, quienes tienen el reto de complacer a los exigentes fans.

Al menos en la crítica especializada, la cinta ha comenzado con el pie derecho, pues en general los expertos le han dado muy buenas calificaciones al filme, protagonizado por Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Por ejemplo, en el sitio Rotten Tomatoes -que hace un promedio de críticas a nivel internacional-, tiene un 80% de aprobación, y en Filmaffinity pondera un 7,7.

"El salvaje renacer de Marvel y la mejor película de superhéroes desde 'Vengadores: Endgame' (...) Deslenguada, bitchie, arrebatadoramente cómplice y malota (...)", comentó Fausto Fernández del medio Fotogramas.

Por su parte Nick Schager, de *The Daily Beast*, afirma que los fanáticos de estos personajes se verán complacidos con el filme. "Al igual que con las anteriores, aquellos que no soporten Deadpool o no conozcan la tradición cinematográfica de Marvel no la aguantarán ni un segundo. El resto estará en el paraíso", reseñó Schager.

En esto coincide Germain Lussier, de *Gizmondo*, quien explicó: "Puede que no sea tan cohesiva como muchas otras películas de Marvel, pero solo una o dos pueden igualarla en términos de pura alegría y reverencia por el género. Los fans la adorarán absolutamente".

No obstante, algunos sectores de la crítica han sido mucho más duros con la película y aseguran que a nivel narrativo deja mucho que desear. Clarisse Loughrey, de *The Independent*, la calificó como "Una tediosa y molesta fusión corporativa de una película".

Mientras tanto Tim Grierson, del *Screendaily*, dijo: "Ni las bromas ni las escenas de lucha son tan buenas como en las películas anteriores, y el tono chistoso de la película está limitado por la carga de tener que adherirse a la desgarbada narrativa general del MCU".

Jordan Hoffman de Entertainment Weekly no se guardó nada y valoró muy negativamente la película: "No hay nada en juego, no hay drama, sólo hay cinismo. Lo más deprimente es que puede acabar recaudando mil millones de dólares".

Solo falta que usted mismo juzgue y dé su veredicto. *Deadpool & Wolverine* está en todos los cines de Costa Rica.



'Deadpool & Wolverine' acaparó prácticamente todas las pantallas de los cines costarricenses este fin de semana. DISNEY.

#### PASATIEMPOS

#### Mafalda por Quino











#### Justo y Franco



#### Sopa de letras

Encuentre 7 capitales de Europa de 6 letras

|   | ٧ | Н | Ι | Υ | U | Ε | F | Υ | ٧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Α | 0 | В | S | Ι | L | S | Ι | D |
|   | S | N | Ι | L | L | Α | Τ | М | Ι |
|   | S | D | В | Ε | P | Ι | Ε | F | R |
|   | S | K | В | Ε | R | G | Α | Z | D |
|   | U | A | 0 | Ι | R | 0 | W | Ι | A |
|   | М | Q | P | P | S | L | ٧ | Z | М |
|   | Α |   |   |   |   |   |   |   | ٧ |
|   | Χ | L | Ε | ٧ | М | Ε | L | N | Q |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Crucigrama

| Escribanos | cruciln@gmail.con |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|

|    |    |    |        |          |          |          | -0-    |          |    | 30 |    |    |
|----|----|----|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----|----|----|----|
|    | 1  | 2  |        | 3        | 4        | 5        | 6      | 7        |    | 8  |    | 9  |
| 10 |    |    |        | 11       |          | П        | Г      | П        |    | Г  |    |    |
| 12 | 13 |    | Г      | Τ        | Г        | Т        | Т      |          | 14 | Γ  | 15 |    |
| 16 |    | Γ  |        | 17       | Τ        | Τ        | T      |          | 18 | Г  | Т  |    |
| 19 |    | Г  |        |          | 20       | Г        | $\top$ | 21       | П  | Г  |    |    |
| Г  |    | 22 | 23     | 24       |          |          | 25     | T        |    | Г  |    |    |
|    | 26 | Г  | $\top$ | $\top$   |          |          |        | 27       | Г  | Г  | Г  |    |
| 28 |    | 29 | $\top$ | $\top$   | 30       |          | 31     | ┖        | Г  | Г  |    | 32 |
| Г  |    | 33 | $\top$ | $\vdash$ | Τ        | 34       | ┖      |          |    | 35 | 36 |    |
| 37 | 38 |    | $\top$ |          | 39       | T        | $\top$ | 40       |    | 41 | T  | Т  |
| 42 | T  | Т  | T      |          | 43       | T        | T      | T        |    | Г  | T  | T  |
| Г  |    | Г  |        | 44       |          | T        | T      | T        |    | Г  |    |    |
| 45 |    | Т  |        | Т        | $\vdash$ | $\vdash$ | $\top$ | $\vdash$ |    | Т  |    |    |

#### Horizontal

#### 01.Borbollar.11.Recurro contra una sentencia.12.Conjunto de útiles necesarios para una industria o actividad. 14. Autillos, aves nocturnas.16.Nombre del ergio en la nomenclatura internacional.17.Barca chata utilizada en las Antillas para descarga. 18. Grasa sólida y dura que se saca de los animales herbívoros. 19. Muy piadoso.20.Cocerán a las brasas.22.Pronombre demostrativo (fem. y pl.).25.Natural de Siria.26. Nombre de la duodécima letra (pl.).27.Parte blanda del pan.29.Cuadro pequeño de tierra destinado al cultivo de flores y hortalizas (pl.).31. Andar por las calles y otros sitios públicos.33. Dicho de una baldosa: cuadrada.35.Uno con cuerdas.37.Pasad la vista por lo escrito interpretándolo.39. Se dice del colono holandés que se estableció en el Africa Austral en la segunda mitad del siglo XVII.41. Antiguamente, fiel de romana.42. Grado de coloración.43. Mirobálano.44. Máquina compuesta de gruesos mazos de madera para desengrasar y enfurtir los paños.45.Embestiremos, atacaremos.

#### Vertical

02.Sustancia indispensable para el organismo vivo y que se halla en muy pequeñas cantidades.03. Proyectil de un arma de fuego.04.Que no dejan pasar la luz (fem.).05.En lugar o tiempo remoto.06. Que contiene todo lo que su capacidad permite (fem. y pl.).07.Prefijo "huevo".08. Relativo a la estenografía.09.Licor compuesto de aguardiente, azúcar, canela, anís, etc.10.Pueda contenerse una cosa dentro de otra. 13. Elemento compositivo, tres. 14. Se atrevería. 15. Preposición inseparable "en virtud de".21.Gran conífera perennifolia de Nueva Zelanda.23.Seraje.24. Harto, muy.28. Hace pasar un líquido por un filtro.30.Día sagrado de descanso que, para los judíos, se observa en sábado.31. Brillar con luz trémula.32.Parte del intestino grueso que se extiende desde el ciego al recto.34. Vino medicinal hecho con zumo de granadas.36. Movimiento convulsivo habitual.38.Río de España, en Lugo.40. Riñón.44.Símbolo del berilio.

#### Suc

| ıdoku |   |   | Grado de dificultad: | *** |
|-------|---|---|----------------------|-----|
|       | 0 | 2 |                      | 6   |

|   | 8 |   | 3 |   |   |   |   | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   | 1 | 8 | 9 |   |   |   |
|   | 3 |   |   | 6 |   | 9 |   |   |
|   |   | 5 | 9 |   | 3 |   |   |   |
|   | 2 | 5 |   | 1 |   | 5 | 4 |   |
|   |   |   | 2 |   | 7 | 1 |   |   |
|   |   | 6 |   | 3 |   |   | 2 |   |
|   |   |   | 7 | 2 | 6 |   |   | 1 |
| 2 |   |   |   |   | 1 |   | 7 |   |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

#### Curiosidades Francia repite Juegos Olímpicos



La primera vez que Francia albergó los Juegos Olímpicos fue en 1900, cuando todavía se llamaban Olimpiadas y solo compitieron 997 atletas. Volvió a ser anfitrión en 1924 para 3.089 personas. Ahora, un siglo después, lo hace para 10.500 deportistas. AFP

Las soluciones del día de hoy en la página 18

Exreina de belleza compartió sentido mensaje en redes sociales

## Elena Correa llora la muerte de su papá: 'El sufrimiento acabó'

#### Sofia Sánchez Ramírez

sofia.sanchez@nacion.com

Gustavo Correa Saldarriaga, padre de la exreina de belleza Elena Correa, falleció el sábado 27 de julio. Él había enfrentado una complicación de salud durante un viaje a Colombia en el 2023.

Según compartió la modelo en sus redes sociales, su padre logró regresar a Costa Rica en las últimas semanas, lo que le permitió estar rodeado de su familia. Para conmemorar el vínculo entre ambos, Correa publicó



Correa emprendió una carrera musical en abril pasado, con su canción 'De cero'.Instagram.



Elena Correa confirmó la muerte de su padre, Gustavo Correa, quien estuvo internado durante varios meses en Colombia. INSTAGRAM.

#### UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Informa

Vicerrectoría de Docencia | Concurso

#### Cartel: Concurso de antecedentes 3-2024 para ingreso al Régimen Académico

La Vicerrectoría de Docencia comunica que el miércoles 31 de julio de 2024 se publicará en la edición impresa del Semanario Universidad y en el sitio web de la Vicerrectoría de Docencia (http://vd.ucr.ac.cr) el cartel del concurso de antecedentes 3-2024 para ingreso al Régimen Académico, correspondiente a las siguientes unidades académicas:

- · Sede Regional de Guanacaste
- Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
- Escuela de Matemática
- Escuela de Estadística
- Escuela de Medicina

Las personas interesadas deben consultar la publicación en el Semanario Universidad o el sitio web y entregar la documentación respectiva en la unidad académica correspondiente a más tardar el 23 de agosto de 2024.

2511-5926 · docencia@ucr.ac.cr

https://vd.ucr.ac.cr/listado-de-documentos/?fwp\_cat=concursos

#### UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Informa

Oficina de Recursos Humanos | Oferta de servicios

#### Asistente de almacenamiento y distribución

Jornada: medio tiempo

Horario: de lunes a viernes, de 7:30 a 11:30 a.m.

Para laborar en la Oficina de Suministros

Boletín: ORH-14517-6873

#### Profesional en Trabajo Social para Sede

Jornada: medio tiempo

Horario: de lunes a viernes, de 1:00 a 5:00 p.m.

Para laborar en la Sede de Occidente,

Coordinación de Vida Estudiantil

Boletín: ORH-12465-6879

#### Técnico de laboratorio en microbiología

Jornada: tiempo completo

Horario: de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

(con una hora para alimentación)

Para laborar en la Facultad de Microbiología

Boletín: ORH-12395-6884

#### Detalles y requisitos del puesto en la página web:

https://rh.ucr.ac.cr/concursos-externos/, del 29/07/2024 al 31/07/2024

#### Las inscripciones en concurso externo se tramitan, únicamente, por medio del Sistema Bolsa de Empleo:

https://bolsaempleo.ucr.ac.cr/Generales/. Deberá registrarse, adjuntar los documentos solicitados y seleccionar el concurso de interés.

algunas imágenes de momentos significativos en sus vidas, acompañadas de un mensaje de gratitud por el apoyo y los consejos que recibió de su papá.

'No sabes lo feliz que estaba de que podías vivir nuevamente conmigo para que desayunáramos juntos, para que me aconsejaras y me dieras tu bendición todas las noches". escribió la modelo en una sentida publicación en su perfil de

Instagram, donde confirmó la noticia del fallecimiento de su progenitor.

En una entrevista con La Nación, la Miss Costa Rica 2017 comentó que desde el año pasado había estado viajando con frecuencia a Colombia para visitar y cuidar a su padre, acompañada por su madre María Usuga Sernar, debido a que no era posible que regresaran a Costa Rica por el deli-

cado estado de salud del señor. "Ya el sufrimiento acabó y ya estás al lado de nuestro padre celestial descansado y cuidándome desde el cielo. Gracias papito por darme tu bendición unas horitas antes de partir donde nuestro padre celestial, por permitirme darte tu última comida en la boquita y por decirme que me amabas, yo también te amo y te amaré por siempre", agregó.

#### LA RECETA

## Arrollado de aguacate

Nivel: Intermedio Tiempo: 1 hora 30

minutos

Rinde: 8 porciones

Costo: Bajo Chef: Alex Moya

#### Ingredientes:

#### Para la pasta

- 4 huevos
- 1 cda. de agua fría
- 1/4 de cdita. de crémor
- 1/4 de cdita. de sal
- 4 cdas. de SPLENDA
- 1/2 taza de harina
- papel encerado
- · azúcar en polvo (la necesaria)

#### Para el relleno

- · 4 aguacates maduros
- · 1 taza de SPLENDA granulada
- 1 pizca de sal
- colorante verde

#### Preparación:

#### La pasta

1.En el tazón de la batidora, coloque las claras y el agua. Bata a toda velocidad, agregue el crémor y siga batiendo hasta que esté a punto de nieve. Agregue las yemas una a una, la sal, la SPLENDA, y bata por 5 minutos más.

Quite de la batidora y agregue la harina en forma suave y envolvente.

Saberes 2.Engrase con manteca vegetal

con papel encerado y engrase el papel. Coloque la mezcla. 3.Hornee a 350°F (175°C) por 15 minutos o hasta que se dore

una bandeja de arrollado, forre

ligeramente. 4. Desmolde sobre un limpión seco cubierto con azúcar en

#### polvo. Quite el papel, corte las orillas con un cuchillo fino y enrolle con el limpión. Deje enfriar. Mientras tanto, prepare el relleno.

#### El relleno

1. Pele los aguacates y haga un puré. Luego agregue la SPLEN-DA, la sal y colorante verde. 2. Coloque en una olla y cocine sin dejar de mover hasta que empiece a verse el fondo de la olla y no chorree.

3.Desenrolle la pasta, rellene con la mezcla de aguacate y vuelva a enrollar en el limpión. Lleve al refrigerador hasta que esté totalmente frío.

4. Quite el limpión y cubra con más azúcar en polvo.

5.Parta en tajadas y sirva con helados de vainilla y nueces picadas.

#### **Soluciones**

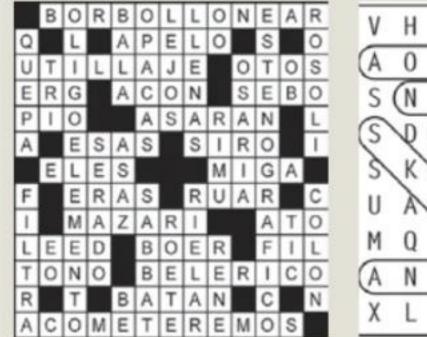

YUE

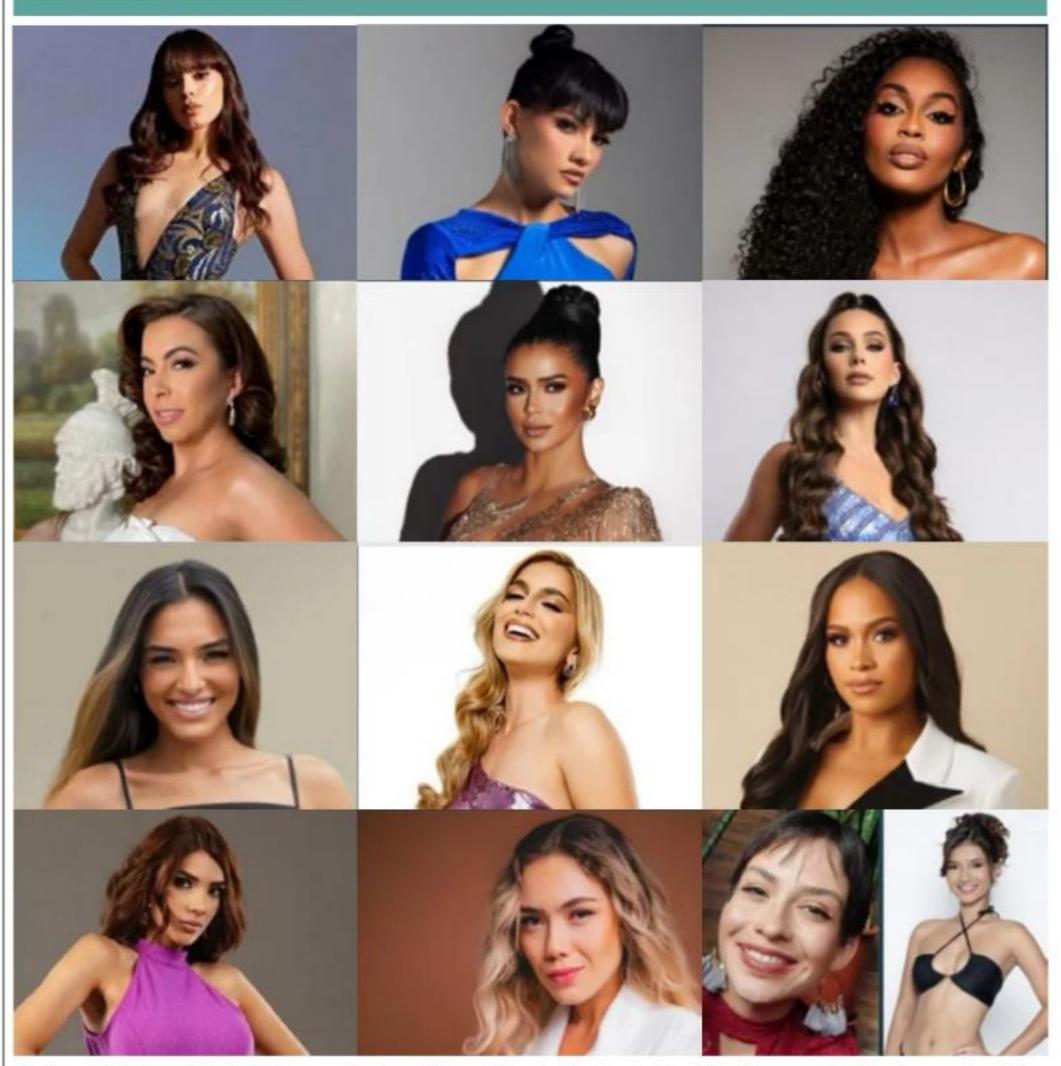

Helena Hidalgo, María J. Porras, Dylana Mora, Nicole Carboni, Daniela Navarro, Emily Cascante, Elizabeth Arrieta, Chonta Mullins, Alexa Gonzálo, Kelly Ávila, María A. Acosta, Rebeca Mata y Karol Briceño.

## Miss Universe Costa Rica define a las 13 que van por la corona

#### Francini Hernández

fue la cuarta y última eliminada del 'reality show' previo al concurso de belleza nacional

#### Sofia Sánchez Ramírez

sofia.sanchez@nacion.com

Con la salida de la modelo Francini Hernández, el *reality show* del Miss Universe Costa Rica finalizó el viernes 26 de julio. De las 20 precandidatas iniciales, solo 13 avanzaron a la gran final en busca de la codiciada corona.

Después de su eliminación, la instructora de 25 años publicó un breve mensaje en sus redes sociales, donde expresó que las personas que formaron parte del certamen son lo que se "lleva en el corazón".

A lo largo del certamen, Hernández compartió una serie de publicaciones sobre su experiencia en cada reto. En una de las galas, al desfilar en traje de baño, expresó su gratitud por el apoyo del público: "Me siento muy contenta por el trabajo realizado hasta hoy, siempre con ganas de seguir mejorando y aprendiendo, no solo para el certamen, sino para la vida", escribió.

Las finalistas del reality show son Alexa Gonzalo, Elizabeth Arrieta, Daniela Navarro, Emily Cascante, Rebeca Mata, Karol Briceño, Nicole Carboni, María Alejandra Acosta, Kelly Ávila, Chonta Mullins, Elena Hidalgo, María José Porras y Dylana Mora.

Las cuatro participantes eliminadas fueron Pamela Cascante, Yendry Espinoza, Josselyn Sandoval y Francini Hernández. A ellas se suman las salidas voluntarias de Carlina Bonilla y Angelina Santarrosa, aunado al hecho que la organización descalificó a Jennifer Miranda.

A lo largo de un mes, las candidatas de *Rumbo a la gala* fueron sometidas a diversos retos y recibieron asesorías de expertos en diferentes áreas, como la emocional y la física. Semana a semana, varias participantes dejaron la competencia.

El programa se transmitió desde el 24 de junio, de lunes a viernes a las 9 p. m., por el canal /Opa/. Todos los capítulos pueden repasarse mediante el canal de YouTube de la televi-

La final de Miss Universe Costa Rica será el 10 de setiembre. Ese día, la actual Miss Universo, **Sheynnis Palacios**, será la encargada de coronar a la reina tica. Posteriormente, la ganadora representará al país en Miss Universo 2024, que se celebrará en México.



Francini Hernández fue la cuarta eliminada por la organización de Miss Universe Costa Rica Instagram Francini Hernández

### Lo mejor de The Beatles y Soda Stereo en una misma noche: así será el concierto 'History of Rock'

#### Sofia Sánchez Ramírez

sofia.sanchez@nacion.com

Al ritmo de los grandes éxitos de The Beatles y Soda Stereo, las bandas Danger Four y Prófugos ofrecerán un concierto compartido en Costa Rica. Con el show History of Rock buscarán transportar a su audiencia en el tiempo y rendir un homenaje a lo mejor del rock inglés y argentino.

Los conciertos de la uruguaya Danger Four y la chilena Prófugos se llevarán a cabo el próximo 19 de octubre en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Los invitados especiales del evento serán los veteranos de la banda local Las Tortugas, quienes saldrán a la tarima desde las 5 p. m.

Danger Four Beatlemania, un conjunto fundado en 1982, nació como la primera agrupación de su país en recrear al cuarteto de Liverpool. Utiliza su misma indumentaria, equipos e instrumentos, adquiridos mediante coleccionistas privados, lo que les ha permitido recrear fielmente las presentaciones de The Beatles.

Por su parte, Prófugos es un grupo que rinde homenaje tanto a Soda Stereo como a la carrera solista de Gustavo Cerati. Con más de 14 años de experiencia, se han destacado por su habilidad para reinterpretar los éxitos del grupo argentino y mantener vivo el legado de estas leyendas de la música.

La preventa de entradas para *History of Rock* comenzará el 29 de julio en la plataforma www.eticket.cr, disponible para tarjetahabientes de American Express. La preventa para usuarios del BAC se habilitará el miércoles 31 de julio, mientras que la venta general a todo público iniciará el 2 de agosto.

Los precios y localidades son las siguientes: Golden Circle Central (¢49.000), Golden Circle Lateral (¢44.000), Golden Circle de Pie (¢39.000), Sector 400 Central (¢42.000), Sector 400 Lateral (¢37.000), Sector 500 Central (¢33.000), Sector 500 Lateral (¢29.000), Sector 550 Extra (¢27.000) y Terraza A-B (¢23.000). ■



El concierto 'History of Rock' se realizará en Parque Viva el próximo 19 de octubre. CORTESÍA AEA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

## COMUNICADOS

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717

#### AVIANCA COSTA RICA S.A. Antes Líneas Aéreas Costarricenses S. A.

Compañía VICSA Sociedad Anónima hace constar, a quien interese, que por habérsele extraviado a mi representada Compañía VICSA Sociedad los certificados emitidos por Avianca Costa Rica S.A. (antes Líneas Aéreas de Costarricenses S.A.); se ha solicitado a la emisora Avianca Costa Rica S.A. (antes Líneas Aéreas Costarricenses S.A.-LACSA) Cédula Jurídica 3-101-003019, la reposición de los Certificados Extraviados LACSA (Líneas Aéreas Costarricenses Sociedad Anónima número 669 por 600 Acciones Serie A y numero 670 por 400 Acciones Serie B, a nombre de VICSA S.A. Cédula Jurídica número 3-101-017535, Folio 1060. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 689 del Código de Comercio. Propietario Compañía VICSA Sociedad Anónima; Representante Legal: Nombre Maria Elena Victory Sasso (Presidente) Cédula 1-0344-0386.

# Anúnciate donde todos buscan BUSC © 6478-2411 4107-1717 opción 2

EMPLEO

AUTOS

BIENES RAICES

VENTA BUSCO



#### **EMPLEO**

DISTRIBUIDORA DE CONFITERIA
AGENTE VENDEDOR

Evo mínima 3 años dio A2-A3

Exp mínima 3 años, lic A2-A3. Residir alrededor Heredia

CV: manuelcarballo2011@gmail.com



Empresa Comercial
DISTRIBUIDORA DE CONFITERIA
CHOFER repartidor

Exp mínima 3 años, lic B2 o B3. Residir alrededor Heredia

CV: manuelcarballo2011@gmail.com

#### EMPLEO

Empresa de rótulos necesita INSTALADORES,

con experiencia preferiblemente CHOFER y SOLDADOR

**© 8757-7024** 

#### EMPLEO

Se necesitan
VENDEDORES
POLACOS

San Rafael Abajo Desamparados

8752-1713

#### 20

#### **EMPLEO**

OPERADORES

de backhoe, excavadora,

ENCARGADO de mantenimientos

SOLDADORES, CHOFER B4

Coronado

CV: info@carcruzmaquinaria.com

#### 

#### BIENES RAICES

## VENTA Quinta y casa x el cruce SARAPIQUÍ

3 habitaciones, 2 baños, bodega, áreas verdes,

ventanales y terraza techada

Lote: 5000m2 Valor: ¢70 millones (negociable)

**3392-6652** 

#### â

#### VARIOS

FACTURATica.com la #1

Factura electrónica sin

mensualidades, ni anualidades.

Inscripción gratis en Hacienda

**5019-2792** 

## NARIOS DESBLOQUEO

Ligo, doblego a tu ser amado, suerte, negocio, abre caminos. Garantizado.

**©** 7159-3341

#### (a)

#### VARIOS

SE VENDE

Villa Platino en CONDOVAC

6 personas, equipada.

Del 2 al 9 de agosto 2024.

**® 8351-4496** 



PENSIÓN MÓNICA

AVENIDA 8 y 10, Calle 4

San José, Centro de 9a.m a 5p.m Cuartos con baño privado Lugar fino y seguro

**© 2222-1900** 

## PERFUME PAJARO MACUÁ ATRAER: AMOR DINERO SUERTE ABUNDANCIA

**© 6383-3130** 









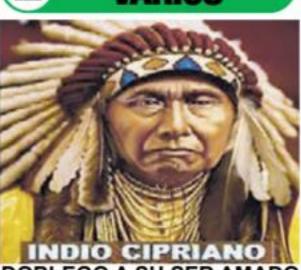

pidiendo perdón llorando #suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549



para cualquier dificultad en tu cuerpo y más. Martes y viernes consulta gratis

© 6156-1559 / 7288-6935



4107-1717 Opción 2 @ 6478-2411

## EL MUNDO

www.nacion.com Ferlin Fuentes, redactor de El Mundo ferlin.fuentes@nacion.com

#### -> Edmundo González reta continuidad de Nicolás Maduro

CARACAS. AFP. Venezuela celebrará elecciones este domingo con un pulso entre el presidente Nicolás Maduro, que busca un tercer mandato, y el opositor Edmundo González Urrutia, quien aspira a poner fin a 25 años de gobiernos chavistas.

Los centros electorales abrirán a las 6 a.m. y cerrarán a las 6 p. m. (horas locales), aunque ese plazo puede extenderse mientras haya votantes en fila.

➤ 1. Los candidatos. Diez aspirantes compiten en un proceso a una sola vuelta, pero solo dos pesan en las encuestas.

Por un lado, está Maduro, de 61 años, heredero del fallecido líder socialista Hugo Chávez, quien apunta a un nuevo mandato que le proyectaría a 18 años en el poder. Ha sobrevivido a una descomunal crisis económica, así como a protestas opositoras que dejaron cientos de muertos en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Por el otro está González Urrutia, un diplomático de 74 años postulado a última hora por la alianza Plataforma Unitaria para representar a la exdiputada María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos y que ha sido a su lado el alma de la campaña opositora.

>2. Los números. Están inscritos para votar 21 millones de personas, sobre una población de 30 millones, en más de 30.000 mesas de votación.

Sin embargo, expertos estiman que votarán unos 17 millones de electores que están en Venezuela. Aunque los que están en el exterior tienen derecho al sufragio, muy pocos podrán hacerlo, pues menos de 70.000 cumplen con el requisito de estar registrados en los consulados.

En Venezuela ocurrió una migración masiva provocada por una crisis que contrajo 80% el producto interno bruto (PIB) entre el 2013 y el 2020. Más de 7 millones de personas dejaron el país en la última década.

El salario promedio en el



El opositor Edmundo González Urrutia (derecha) aspira a poner fin a 25 años de gobiernos chavistas. El actual mandatario, Nicolás Maduro, permanece en el poder desde el 2013. AFP

## Venezuela decide su futuro en unas elecciones trascendentales

Cinco puntos clave marcan los comicios de este domingo

sector privado es de unos 150 dólares mensuales, y el sueldo mínimo es apenas de 4 dólares por mes, con bonificaciones extra que lo llevan a unos 130 dólares. Analistas temen que una victoria de Maduro pueda provocar una nueva oleada migratoria.

➤ 3. La autoridad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el

órgano que rige cada votación. Su directiva está integrada por cinco rectores, tres vinculados con el chavismo y dos con la oposición.

No hay dudas sobre la identificación política del presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien estuvo al frente de la Contraloría, responsable desde ese cargo de las inhabilitaciones a Machado y otros dirigentes opositores.

Amoroso fue sancionado por Estados Unidos en el 2017.

El proceso electoral es automatizado, con resultados centralizados por el CNE. La oposición calificó de fraudulenta la reelección en el 2018.

▶4. La Fuerza Armada. Una de las grandes interrogantes

en este proceso electoral es el rol que desempeñará la Fuerza Armada. El grito "¡Chávez vive!" se ha convertido en su saludo oficial.

Chávez, un militar que dirigió un fallido golpe de Estado en 1992, llegó al poder por la vía electoral, al ganar los comicios de diciembre de 1998. Durante su gobierno (1999-2013) aumentó la influencia política de la institución armada, línea seguida por Maduro, lo que permitió a la jerarquía militar acceder a numerosos cargos estatales, incluso en la vital industria petrolera.

El gobernante ha dependido en gran medida de los militares para poner fin a grandes manifestaciones opositoras, en el 2014 y en el 2017, en medio de violentos disturbios callejeros.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya", reafirmó el líder político esta semana, mientras que González Urrutia pidió a los militares "respetar y hacer respetar" el resultado de las votaciones, cuando las encuestas le favorecen.

▶5. Diplomacia. El mandatario intenta normalizar las relaciones internacionales de Venezuela, blanco de sanciones de Estados Unidos que incluyen desde 2019 un embargo a su petróleo.

El panorama en América Latina ha cambiado. Gobiernos de derecha como los de Jair Bolsonaro (Brasil), Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) han dado paso a administraciones izquierdistas con Lula, Gustavo Petro y Gabriel Boric.

No obstante, estos tres gobernantes han ejercido presión a favor de unos comicios transparentes y justos.

Washington sigue en su línea oficial, que vincula el levantamiento de las sanciones a comicios competitivos. Pero, en opinión de muchos observadores, a EE. UU. le gustaría normalizar sus relaciones para recuperar a ese país como proveedor de crudo.■

→ Venezuela, hora cero. EDITORIAL PÁG.23

### Maduro se disculpa por negar entrada a expresidentes

CARACAS. AFP. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció ayer disculpas por el veto al grupo de exmandatarios, congresistas y exparlamentarios que fueron impedidos de ingresar al país para observar las elecciones presidenciales.

"Pido excusas porque en España, en México, en Panamá se molestaron con Venezuela porque le regresamos a esa gente. Pido excusas por

haber regresado a (Vicente) Fox a México, a Mireya Moscoso en Panamá, la gente estaba muy brava (enojada) en Panamá y en España", dijo Maduro en un encuentro con observadores internacionales invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Autoridades venezolanas impidieron en la víspera el ingreso de varios exgobernantes, diputados y exparlamentarios que planeaban observar las elecciones.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció que Venezuela había impedido el despegue de un vuelo de Copa Airlines que trasladaría desde Panamá a Venezuela a varios de los exgobernantes.

Se trataba de los exmandatarios Moscoso, Fox, Miguel Angel Rodríguez (Costa Rica) y Jorge Quiroga (Bolivia), miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro.

Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español denunciaron que fueron deportados. Lo mismo ocurrió con dos parlamentarias de Colombia y Ecuador.

El líder chavista Diosdado Cabello advirtió el miércoles que se le negaría la entrada a estos observadores porque no habían sido invitados por la autoridad electoral.



Este es el grupo de expresidentes al que se le negó el ingreso a Venezuela, TWITTER

INTENTO DE ASESINATO

### FBI confirma que Trump sí fue herido por una bala

washington. AFP. El FBI confirmó el viernes que Donald Trump resultó efectivamente herido por una bala "entera o fragmentada" durante el fallido intento de asesinato que sufrió días atrás, después de que el expresidente criticara a la policía federal estadounidense por mantener vaguedad sobre el tema.

"Lo que impactó al expresidente Trump en la oreja fue una bala, ya sea entera o fragmentada en pedazos pequeños", dijo en un comunicado.

El candidato presidencial republicano para las elecciones de noviembre próximo recibió un disparo el 13 de julio durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania y



Menos de 24 horas después del intento de asesinato, Donald Trump viajó a Milwaukee. AFP

resultó levemente herido en su oreja derecha.

"Me imagino que esta será la mejor disculpa que recibiremos del director Wray, ¡pero es totalmente aceptada!", reaccionó el expresidente en su plataforma Truth Social.

El director del FBI, Christopher Wray, afirmó el miércoles que aún quedaban dudas sobre si fue "una bala o un trozo de metralla lo que le impactó en la oreja", durante una audiencia en el Congreso. Poco después, Trump acusó al FBI de tener un sesgo político: "Lamentablemente, fue una bala la que me dio en la oreja (...) no había ni vidrio, ni metralla".

El mismo día del ataque, Trump dijo que había sido "alcanzado por una bala que atravesó la parte superior de la oreja derecha".

Según un artículo de *The* New York Times, "un análisis de las trayectorias de las balas, imágenes, fotografías y grabaciones de sonido (...) sugiere contundentemente que Trump fue rozado por la primera de las ocho balas disparadas". El atacante fue abatido poco después por agentes del Servicio Secreto. ■

ANALISTAS EVALÚAN SECUELAS DE DETENCIÓN DEL MAYO ZAMBADA

## Captura de narco sin ayuda de México dañaría vínculo con EUA

> 'Es muy probable' que fuera entregado por hijo del Chapo, dice agente

ciudad de méxico. AFP. La captura del fundador del cártel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada afectará aún más la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos, que marginó a su vecino del operativo, y seguirá atomizando el negocio del narcotráfico, señalan analistas.

En medio de dudas sobre si "el capo de capos" se entregó o fue traicionado por sus socios, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador destacaron este viernes la captura del legendario traficante de 76 años, quien nunca había puesto un pie en la cárcel.

Zambada fue detenido el jueves pasado junto con Joaquín Guzmán López (38 años), uno de los hijos del encarcelado Joaquín "Chapo" Guzmán, tras aterrizar su avión privado en un aeropuerto de El Paso (Texas).



Ismael Zambada fue detenido el jueves pasado junto con Joaquín Guzmán López (con gorra), uno de los hijos de Joaquín 'Chapo' Guzmán, tras aterrizar su avión privado en Texas. TV AZTECA

La aeronave partió de la ciudad mexicana de Hermosillo (norte) rumbo a un aeropuerto vecino de El Paso con el piloto y otro tripulante. Se ignoran las circunstancias en que abordaron los capos.

Mike Vigil, veterano agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) asignado a México en distintos periodos desde la década de 1970, considera que "es muy probable" que Zambada haya sido entregado por el hijo del Chapo, que le habría hecho creer que irían a revisar pistas aéreas clandestinas, como señalan medios estadounidenses citando fuentes oficiales. Las autoridades aztecas no fueron informadas, según López Obrador, quien pidió un "informe completo" a Estados Unidos sobre el arresto para que haya "transparencia".

El mandatario aclaró que no hay "desconfianza", aunque la cooperación ya se había debilitado tras el fugaz arresto en Los Ángeles del exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Tensión. Cienfuegos fue liberado a inicios del 2021 por un acuerdo entre ambos gobiernos, pero tras el incidente, López Obrador impulsó normas que limitaron el trabajo de agencias de seguridad extranjeras como la DEA, a la que acusa de haber fracasado en su estrategia antidrogas.

"Las relaciones ya están muy dañadas. No creo que se puedan dañar más", dijo Vigil a la AFP.

Esta situación conlleva un "alto costo" para Estados Unidos, pues "estamos frente a problemas que solamente se pueden solucionar si ambas partes colaboran", señaló, por su parte, Falko Ernst, analista para México del International Crisis Group.

El mandatario azteca acusa a la DEA de estar detrás de publicaciones "calumniosas", difundidas en medio de la reciente campaña presidencial, que mencionaron una supuesta reunión de un colaborador suyo y Zambada antes de asumir el poder en el 2018.

La agencia antidrogas sostiene que "hay mucho más trabajo por hacer" desde México para enfrentar a los cárteles responsables de la producción de fentanilo, potente opiáceo que mata anualmente a decenas de miles de personas.

ESCENA SIMILAR A LA ÚLTIMA CENA

### Iglesia Católica critica 'parodia grotesca' en ceremonia de París 2024

SANTIAGO. EL MERCURIO DE CHI-LE / GDA. La Iglesia católica, y algunas figuras de la extrema derecha francesa, han criticado secuencias de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En un comunicado emitido ayer, la Conferencia Episcopal Francesa manifestó que "a pesar de que la ceremonia de apertura ofreció al mundo entero maravillosos momentos de belleza y alegría, lamentablemente incluyó escenas de escarnio y burla del cristianismo".

Los obispos franceses re-

cordaron a "todos los cristianos de todos los continentes que se han sentido heridos por la desmesura y la provocación de ciertas escenas", y afirmaron que el mensaje que les quieren transmitir es que "la fiesta olímpica" debe estar "muy por encima de los prejuicios de algunos artistas".

Si bien no hacen referencia a una escena en concreto, se asume que se refieren a la que llevó por título "Festividad" y que trataba de una imitación de "La Última Cena" de Jesucristo con sus apóstoles, en este caso sustituidos por drag-

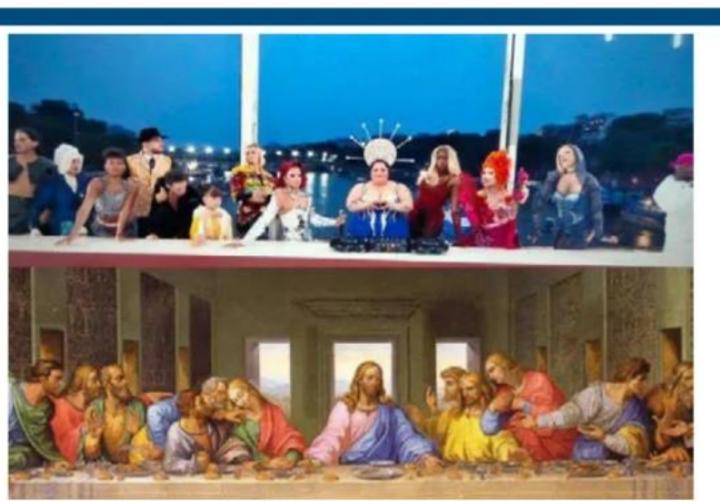

La escena 'Festividad', durante la ceremonia de apertura, causó polémica por su parecido a 'La Última Cena'. CAPTURA DE PANTALLA

queens, una modelo trans y el cantante Philippe Katerine casi desnudo, con algunos atributos de Dionisos, el dios griego del vino y la fiesta.

La Conferencia Episcopal Española se sumó a las declaraciones, expresando, según el medio *Cope*, que "todos los cristianos de todos los continentes se han visto heridos por el exceso y la provocación de determinadas escenas".

Desde Chile, el arzobispo de

Santiago, Fernando Chomali, utilizó su red social de X para afirmar que "en los JJ. OO. París 2024, me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la Eucaristía".

Los organizadores del espectáculo se han defendido de las críticas mencionando que "no pretendían ser subversivos, sino mostrar la diversidad de Francia".

El presidente del Comité Organizador de París 2024, Tony Estanguet, comentó que fue "una ceremonia para mostrar nuestros valores y principios, con mensajes fuertes de sororidad, de amor" y la idea, añadió, "era lanzar un mensaje lo más fuerte posible.

Tenemos en cuenta a la comunidad internacional, pero era una ceremonia francesa, en París. Tenemos libertad de expresión en Francia y queremos protegerla". ■



Armando González **EDITOR GENERAL GRUPO NACION** DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN

Víctor Fernández **Ronald Matute** Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN

**Guiselly Mora** EDITORA DE OPINIÓN

EDITOR JEFE DE DISEÑO

John Univio

**EDICIÓN 28091/LXXVII** 32 PP. 2 SECCIONES

EDITADO POR © GRUPO NACIÓN GN, S. A.

#### **EDITORIAL**

### Venezuela, hora cero

Hoy es un día crucial para Venezuela y los venezolanos. De lo que ocurra en sus elecciones dependerá si el país podrá reencaminarse hacia la democracia o si se sumirá más profundamente en la dictadura; también, si habrá posibilidades de iniciar un proceso de reconciliación pacífico tras muchos años de arbitrariedad y represión, o si se hundirá en la violencia.

Si existieran garantías mínimas sobre la honestidad del proceso electoral que se celebrará durante 12 horas, a partir de las 6 a. m., nuestra preocupación y la de millones de venezolanos sería limitada. Bastaría con esperar al conteo de los votos para definir el resultado; también, para aceptarlo. Entonces tendría pleno sentido la reciente admonición del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva a Nicolás Maduro, quien busca la reelección.

"Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección", dijo Lula el lunes, después de que el autócrata venezolano amenazara con "un baño de sangre" si triunfa la oposición. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja; también, ominosa.

Maduro y sus cómplices han puesto infinidad de obstáculos ilegítimos a los opositores. Entre ellos están la inhabilitación de María Corina Machado como candidata de la Mesa de Unidad Democrática —la gran alianza opositora—, el impedimento de su acceso a los medios de comunicación para hacer campaña, las amenazas y apresamiento de múltiples dirigentes, los cambios de ubicación de mesas electorales y hasta un frustrado atentado contra Machado.

Nada de esto ha logrado detener la enorme ola de apoyo a Edmundo González Urrutia, quien la sustituyó como candidato presidencial y a quien ha acompañado durante la campaña. Todas las encuestas serias han documentado una enorme diferencia a favor del opositor. No es para menos, por el enorme descontento de la población con la falta de libertades, el descalabro económico y la pauperización que ha causado Maduro desde que, en el 2013, sustituyó como presidente a Hugo Chávez tras su fallecimiento. En estos 11 años, el producto interno bruto nacional ha perdido tres cuartas partes de su valor, y a hoy ocho millones de venezolanos han abandonado el país.

Maduro sabe que, en un proceso honesto, será prácticamente inevitable su derrota y tendría que irse, como le dijo Lula, su antiguo aliado que, sin embargo, siempre ha respetado la democracia. La alternativa sería declararse abiertamente dictador. Pero el riesgo inminente es que, precisamente por esa virtual certeza, el oficialismo, que controla el Consejo Nacional Electoral (CNE), entorpezca la votación de hoy, descalabre el conteo de votos y manipule a su favor el resultado.

Si esto ocurriera y se anunciara su victoria ficticia, Maduro podría decir que ganó y, por ello, se queda. Por desgracia, se han creado las condiciones para que esta vía pueda activarse. Además del sometimiento del CNE, se ha impedido el ingreso de observadores internacionales independientes, con excepción de un pequeño contingente del Centro Carter, que dificilmente podrán marcar alguna diferencia.

Los de la Unión Europea fueron vetados hace varias semanas. El viernes, se les impidió viajar de Panamá a Caracas a cuatro expresidentes latinoamericanos, entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, que pretendían actuar como observadores en representación de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). La oposición ha activado grupos de voluntarios para supervisar cada mesa, pero nada garantiza que se les permita hacerlo. El control de las telecomunicaciones le permitiría al gobierno generar un "apagón tecnológico" que disloque la etapa final del proceso.

Ya Maduro ha dicho que ganará "por las buenas o por las malas", un claro presagio de lo que podrá suceder hoy. Si lo cumple, el saldo será desastroso, porque la única forma de mantenerse, ante un pueblo que se ha lanzado reiteradamente a las calles para apoyar su derecho al voto, será la represión abierta. Entonces sí podría haber un "baño de sangre".

Por esto hoy es un día clave para Venezuela. Las repercusiones de lo que ocurra serán determinantes para su futuro. Esperemos que, a pesar de la voracidad dictatorial de quienes controlan el poder, la fuerza de la oposición consiga frenar sus ímpetus, se imponga la sensatez y las elecciones logren reencauzar al país por un nuevo y mejor camino.

Las elecciones de hoy determinarán si el país se reencamina hacia la democracia o se hunde en una peor dictadura

Es posible que el régimen trate de imponerse 'por las malas' a la casi segura victoria opositora

#### CARTAS A LA COLUMNA

#### Orgullo matemático

#### JÓVENES SOBRESALIENTES EN OLIMPÍADA

La "vida buena" supone algo más que la virtud. Es decir, la vida buena exige una multitud de condiciones sin las cuales aquella no se puede experimentar. Así, la "verdadera" vida buena es aquella que no solo está inspirada por el amor, sino también está guiada y acompañada por el conocimiento. Desde esta perspectiva, el conocimiento y el amor son siempre susceptibles de ampliación: por buena que sea una vida, se puede imaginar siempre una vida todavía mejor. Son ejemplo de lo anterior los estudiantes Beatriz Sancho Chaves y Sebastián Aguilar Pineda, quienes fueron parte de la representación de nuestro país en la Olimpíada Mundial de Matemáticas 2024. Sancho obtuvo una mención honorífica y Aguilar ganó una medalla de bronce. Quiero, como su profesor, felicitarlos y desearles siempre lo mejor. El país se siente orgulloso de su trabajo. ¡Sigan adelante, queridos jóvenes!

Francisco Barrientos Barrientos

Coronado

#### Popular responde

En respuesta a la carta de don José Luis León Barquero, publicada el 26 de julio, el Banco Popular aclara que garantiza que la administración está tomando las medidas necesarias para atender las oportunidades de mejora planteadas por la supervisión en materias de gobernanza y cumplimento normativo de conformidad con las nuevas regulaciones. Responderemos con eficiencia, innovación, responsabilidad y transparencia.

#### **Graciela Vargas Castillo**

Directora de Gestión de Experiencia al Cliente del Banco Popular

#### ¿Pública o privada?

En un bochornoso espectáculo en Nicoya, la Fuerza Pública estaba al servicio de un grupo de supuestos pescadores afines al presidente Rodrigo Chaves, quienes arremetieron con violencia contra una manifestación pacífica de estudiantes de la UNA. La Fuerza Pública, ante los llamados de los estudiantes, se reía y, más bien, terminó sumándose a los violentos chavistas contra los estudiantes. ¿Dio la orden el ministro de Seguridad a los policías para que se comportaran como las turbas de Ortega en Nicaragua?

Habib Succar Guzmán

Zapote

#### Cinco imposibles

Antes de que termine el siglo XXI y quizá más allá, creo imposible que la educación reciba el 8% del PIB ordenado en la Constitución Política, que haya sentencia en el caso Cochinilla, que se termine la carretera San José-San Carlos, que Costa Rica vuelva a

quedar en octavo lugar en un mundial de fútbol y que las carreteras sean seguras, estén demarcadas y libres de huecos.

**Melvin Cavero Araya** 

Tibás

#### **Inundaciones**

Me llama la atención la recurrente noticia sobre las inundaciones durante 40 años en una parte de Gravilias. La angustia y las crisis psicológicas se extienden durante el invierno. Las quejas a la Municipalidad, que debería no cobrarles los impuestos territoriales para equilibrar sus gastos, van y no vienen las soluciones. No creo justo que la mayoría de los ciudadanos de Desamparados vivan sin preocupaciones por las lluvias, mientras que otros vecinos no encuentren soluciones por más que se quejen contra las paredes del edificio municipal.

#### Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

#### Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibi-

mos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

#### Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.

24 PÁGINA QUINCE

DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN



Armando González R. DIRECTOR DE LA NACIÓN

l índice de delitos violentos en los Estados Unidos descendió vertiginosamente desde el comienzo de la administración del presidente Joe Biden. Hoy, la tasa se ubica en el punto más bajo en más de 40 años. Entre el 2020 y la actualidad, los delitos perpetrados con violencia pasaron de 399 a 295 por cada 100.000 habitantes.

No obstante, orador tras orador en la recién celebrada convención republicana, donde fue nominado el expresidente Donald Trump, dijeron lo contrario. La estadística no importa y la repetición de la mentira se impone, sobre todo entre quienes viven encerrados en las burbujas informativas afines a la corriente dominante en el partido republicano.

La falsedad resulta especialmente útil en combinación con una segunda mentira, expresada por el exmandatario en los siguientes términos: "Nuestra tasa de criminalidad va en ascenso mientras las estadísticas delictivas bajan en todo el mundo, porque toman a sus criminales y los introducen en nuestro país".

Los réditos del planteamiento son múltiples para el nacionalismo radical. Primero, fortalece el sentido de agravio porque el resto del mundo saca provecho del terruño y, después, permite volcar la culpa sobre los migrantes. Para enfatizar el punto, Trump no dudó en incluir a Nayib Bukele, con quien tiene muchos puntos de encuentro, entre los autores de la maquinación.

Es absurdo pensar en la exportación de delincuentes hacia Estados Unidos desde todos los rincones del planeta. Esto no ocurre, salvo el perverso caso de Mariel, cuando Cuba exigió a los interesados en sacar a sus familiares de la isla transportar también a delincuentes y enfermos mentales. La gran mayoría de los "marielitos" es gente decente y bien adaptada en los Estados Unidos, pero la minoría logró proyectar una sombra sobre ellos.

La realidad ignorada para no debilitar el discurso es que los migrantes delinquen menos, como sucede en muchos otros países, incluido el nuestro, donde a lo largo de la historia los extranjeros han estado subrepresentados en la población penitenciaria.

Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) citados por el Pew Research Center, la tasa de crímenes violentos cayó un 49% entre 1993 y el 2022. Los delitos contra la propiedad disminuyeron un 59% en el mismo periodo, durante el cual la migración creció entre las preocupaciones de los estadounidenses. La contradicción se explica sin dificultades: aquí y allá es más fácil culpar al extranjero que encarar a los propios demonios.

agonzalez@nacion.com

Donald Trump y las mujeres





AFP



Montaner PERIODISTA

PRESS.-IRMAS Todo iba bien hasta que el presidente Joe Biden anunció que se retiraba de la carrera por la reelección. Al parecer, así lo percibía el expresidente Donald Trump, quien, en su discurso de clausura en la convención republicana, no dudó en descalificarlo.

Aclamado por los presentes como una suerte de mesías y recién "coronado" para intentar ocupar nuevamente la Casa Blanca, dijo de Biden que era "el peor presidente de la historia de Estados Unidos". Tanto él como su compañero de fórmula, el senador por Ohio, J. D. Vance, estaban listos para atacar al mandatario, evidentemente debilitado por el desgaste de la edad (81 años), algo que quedó patente en su desastroso desempeño en el debate que tuvo lugar a finales de junio.

Pero sucedió lo que solo era cuestión de tiempo: unos días después de la convención republicana, Biden comunicó a la nación que se retiraba de la contienda "por el bien del Partido Demócrata y por el bien del país". Además, le ofreció su respaldo a su vicepresidenta, Kamala Harris: "Hay que darle el relevo a una nueva generación". Lo demás es historia.

En pocas horas, la cúpula del partido sumó apoyos y las donaciones, que habían

cesado ante la crisis por la situación del presidente, se multiplicaron como los panes y los peces. La campaña de Harris se puso en marcha y el desánimo en las filas demócratas dio paso a un entusiasmo renacido. Con ella se abrían las puertas del cambio generacional (tiene 59 años), representa la realidad multicultural (hija de madre india y padre jamaiquino) y podría convertirse en la primera mujer presidenta de una democracia en la que hasta ahora solo han gobernado hombres.

Comentarios sexistas de **Trump.** Una de las primeras personas en apoyar públicamente a Harris ha sido Hillary Clinton, quien en el 2016 perdió contra Trump en una de las campañas electorales más sucias que se recuerdan. El magnate neoyorquino la llamaba "repugnante Hillary" y no ocultaba su aversión a Clinton, mujer madura sin los atributos físicos de las *misses* que él piropeaba en los concursos de belleza que auspiciaba.

En ese mismo año salió a la luz un audio de Trump cuando presentaba en la cadena NBC el reality The Apprentice. En dicha grabación se le escuchaba jactándose de que, por ser un hombre poderoso, podía permitirse "agarrar a las mujeres por el coño".

En uno de los debates televisados llegó a situarse detrás de Clinton con gestos amenazantes. Fue en esa época cuando Trump recurrió a pagos de campaña irregulares para silenciar a una de sus supuestas amantes, la actriz porno Stormy Daniels.

No debían hacerse públicas

sus relaciones extramaritales, a la vez que denostaba a Clinton, Nancy Pelosi y cualquier mujer calificada que no podía reducirla a la "cosificación" a la que aludía en el denigrante audio. Entre los muchos factores que hacían de Trump un candidato nocivo, su machismo trasnochado no impidió que derrotara a Clinton en el 2016.

Demos un salto en el tiempo: al cabo de cuatro años de una presidencia que no pudo repetir tras perder contra Joe Biden en el 2020, Trump aspira a ocupar nuevamente la Casa Blanca. Tiene clavada la espina del intento de golpe de Estado que instigó el 6 de enero del 2021.

Una de las primeras personas en apoyar públicamente a Harris ha sido Hillary Clinton

Voto femenino. Con la doctrina trumpista dominando al Partido Republicano, en este nuevo asalto estaba más que listo para subirse al equilátero contra Biden, pero entró en escena Harris con su experiencia como fiscala, fiscala general en California, senadora y tres años en la Casa Blanca junto al presidente.

En sus primeros discursos tras la renuncia de Biden, se ha mostrado contundente, sin pelos en la lengua y dispuesta a debatir en cualquier plató de televisión. La actual vicepresidenta maneja la esgrima dialéctica y tiene el afilado adiestramiento de una fiscala. Ella misma lo afirma: ha lidiado con depredadores

sexuales, estafadores, personajes tramposos como el propio Trump, asediado por sus diversos procesos judiciales.

La hemeroteca y la memoria infinita de internet sacan un día sí y otro también los comentarios sexistas de Trump y de su compañero de fórmula: desde sus ataques contra los derechos reproductivos de las mujeres hasta comentarios ofensivos de Vance en el pasado sobre las mujeres (en específico, se refirió a Harris en el 2021) que no tienen hijos.

Son dos señores que arrastran conceptos del medievo que a muchas votantes les provoca un rechazo visceral. Hasta hace unos días, para ellas la alternativa era votar por un político respetable, pero muy desgastado. Con Harris como la virtual candidata demócrata a la presidencia, tienen la oportunidad de votar contra las rémoras del trumpismo. No sería la primera vez que el voto femenino determina unas elecciones.

En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Hillary Clinton evoca con pesar la frustración de no haber podido llegar a ser la primera mujer presidenta por los méritos que de sobra tenía. Ahora le desea a Kamala Harris que triunfe en el afán por romper ese resistente "techo de cristal", porque ella también goza de la experiencia y de las cualidades necesarias para ser una estadista notable.

Por lo pronto, su abultado currículum no tiene la mancha de "golpista". Sin duda, se lo recordará a Trump cuando se vean cara a cara, pero a una distancia prudencial.

@ginamontaner

PAGINA QUINCE | 25 DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN

#### Rogelio Núñez y Daniel Zovatto

as elecciones presidenciales de este domingo son cruciales no solo para Venezuela, sino para toda América Latina. Analizarlas desde una perspectiva comparada regional permite identificar cinco características del actual momento político-electoral venezolano y latinoamericano.

Del voto de castigo generalizado al selectivo: Las independientes encuestas anticipan una victoria de la oposición si las elecciones presidenciales se llevan a cabo con relativa normalidad. Los estudios demoscópicos coinciden en que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática, supera el 50% de intención de voto, aventajando a Nicolás Maduro por 20-40 puntos.

Si se confirma este resultado, sería un voto de castigo al gobierno, siguiendo la tendencia regional entre el 2019 y el 2023, salvo en Paraguay; tendencia que cambió en el primer semestre del 2024, con triunfos oficialistas en tres de los cuatro comicios presidenciales: en El Salvador, la República Dominicana y México. Panamá fue la excepción.

Como vemos, el electorado ya no castiga a los oficialismos de manera generalizada, sino selectivamente a los gobiernos ineptos. Por ello, una derrota del chavismo sería un voto de castigo a la mala gestión de los dos gobiernos de Maduro (desde el 2013), que han causado una grave crisis económica y social, y la salida de 8 millones de venezolanos al exilio.

Debilidades institucionales y manipulación electoral: La institucionalidad democrática en Venezuela está gravemente deteriorada. El régimen chavista manipula leyes e instituciones, captura la justicia, viola derechos humanos, incluida la libertad de expresión, y manipula procesos electorales para mantenerse en el poder. Indicadores globales califican al país como un régimen autoritario, con fragilidad del Estado de derecho, baja integridad electoral y escaso respeto a la libertad de prensa.

En el proceso electoral, el régimen ha desplegado una doble estrategia: por un lado, apela al voto del miedo ("si gana la extrema derecha habrá una hecatombe", un "baño de sangre", una "guerra civil") y, por el otro, amedrenta a la oposición (ha habido más de 100 detenciones en el último mes).

Malestar social por mal manejo económico: Los graves problemas económicos (disminución del 70% del PIB, hiperinflación y una caída de la producción petrolera de 2,5 millones de barriles diarios en los 90 a 820.000 actualmente), el cansancio con el chavismo tras 25 años en el poder y la demanda de cambio de amplios sectores de la ciudadanía favorecen la

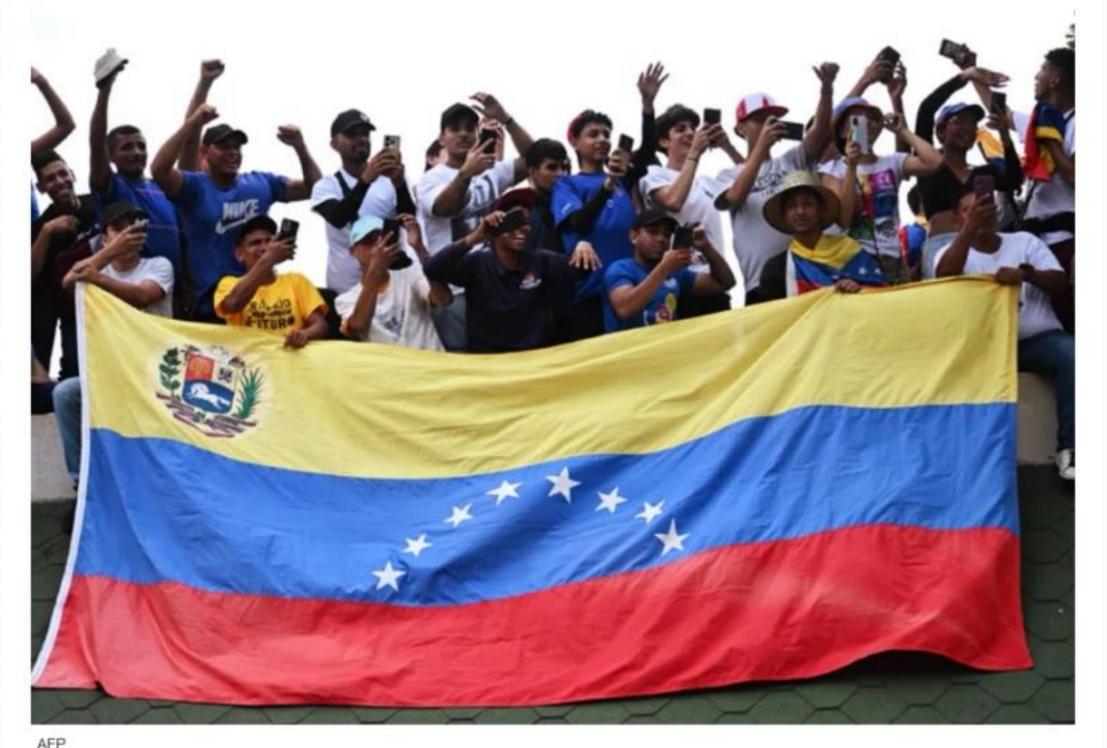

## Venezuela en la Encrucijada

alternancia.

Aunque la hiperinflación recientemente ha disminuido y se prevé un crecimiento del 4,2% en el 2024, la pobreza supera el 80% y el nivel de vida solo es aceptable para quienes reciben dólares del exterior o pertenecen a la élite chavista.

El papel de la diplomacia presidencial: Lamentablemenlos cuales el régimen tratará de limitar el poder del nuevo gobierno y obtener garantías para su salida. La mayoría de los analistas coinciden en que sin garantías (amnistía, justicia transicional, otras medidas) difícilmente el régimen dejará el poder en caso de una derrota electoral.

Por otro lado, si gana Madu-

Lamentablemente, los organismos regionales no han desempeñado un papel significativo en estas elecciones

te, los organismos regionales no han desempeñado un papel significativo en estas elecciones. Más relevante ha sido la diplomacia presidencial de Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes en los últimos meses han intentado moderar a Maduro y generar condiciones para unas elecciones que puedan abrir camino a una transición pacífica y democrática. Por su parte, Biden ha ejecutado una estrategia de "palo y zanahoria" para presionar al régimen en la misma dirección.

Escenarios y gobernabilidad: Estas elecciones y sus resultados son altamente inciertos. Aunque González Urrutia es el favorito, su victoria no está asegurada. Maduro mantiene el control del aparato estatal, una red clientelista, tácticas legales para obstaculizar a los opositores y el apoyo de las fuerzas armadas. Analistas como Luis Vicente León sugieren que, bajo ciertos supuestos, como una alta abstención y menos de 11 millones de votos, Maduro podría ganar debido al ventajismo oficialista.

Todos los escenarios están abiertos. Si gana la oposición, enfrentará seis largos y desafiantes meses de transición (desde el 29 de julio hasta el 10 de enero del 2025), durante ro sin fraude y con resultados verificables, el chavismo gobernará un país tenso políticamente y con una oposición empoderada. Si en cambio hace fraude o desconoce los resultados, ello podría gatillar un estallido de violencia con consecuencias difíciles de prever. En todas las hipótesis, estas elecciones inauguran una nueva etapa política en Venezuela. En el 2025 están calendarizadas las elecciones legislativas y regionales.

En resumen, no estamos ante unas elecciones democráticas y competitivas, sino semicompetitivas, que tienen lugar en un régimen autoritario-competitivo. Los niveles de integridad electoral son bajos y la cancha está claramente inclinada en favor del gobierno. El órgano electoral responde al chavismo.

Tensión en Caracas. La observación electoral internacional es críticamente débil para unas elecciones tan complejas como las de este domingo. No habrá misiones de la OEA (no fue invitada) ni de la Unión Europea (invitada y luego desinvitada). El Centro Carter advirtió de que su observación será limitada. Las Naciones Unidas enviaron un panel de

expertos electorales que no harán declaraciones públicas y elaborarán un informe confidencial para el secretario general.

El viernes, el régimen impidió la entrada a miembros de la delegación del grupo IDEA y a un grupo de diputados y eurodiputados los expulsó de Venezuela. Este asunto es de máxima gravedad.

No existen garantías de que, ante el peligro de una derrota, Maduro no haga fraude o desconozca los resultados. A pesar de esto, la oposición democrática está unida, organizada y movilizada. Ha realizado una campaña valiente, con un elevado nivel de emocionalidad que ha conectado con amplios sectores ciudadanos que demandan cambio.

Sin subestimar el ventajismo oficialista, la oposición ha generado condiciones para derrotar al régimen. En este contexto, la participación electoral y la distancia entre Edmundo González Urrutia y Maduro son dos aspectos fundamentales que tener en cuenta.

Este domingo se vivirán horas de mucha tensión e incertidumbre. Es mucho, muchísimo, lo que está en juego no solo en Venezuela, sino también para la región y la geopolítica global. El impacto sobre el flujo migratorio es uno de los más importantes.

La única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral creíble y respetado por todo el mundo. Como bien advirtió Lula da Silva: "Maduro tiene que aprender: cuando ganas te quedas, cuando pierdes, te vas". ¿Hará caso Maduro a los consejos de Lula da Silva? Pronto lo sabremos. ■

AUTORES: Rogelio Núñez es profesor en la Universidad de las Hespérides y Daniel Zovatto es miembro del Wilson Center.

#### SANA CRÍTICA

### Mamografías



Nuria Marín Raventós POLITÓLOGA

realmente lamentable que este gobierno haya dinamitado puentes con la empresa privada, cuando lo verdaderamente inteligente era que se constituyeran en socios estratégicos para la solución de problemas, como las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin que esto signifique una intención de privatizar la institución. Se trata, por el contrario, de unir esfuerzos para economizar recursos al país.

El programa Ya es Hora es precisamente el perfecto ejemplo. El Grupo Montecristo, el Laboratorio Roche y las empresas Avon, Cenrad, Purdy Motor y el BAC se unieron para llevar a las siete provincias mamógrafos móviles que permitirán a 1.500 mujeres obtener por la simbólica suma de ¢4.000 una mamografía.

Cada una de estas personas y bajo los protocolos de respeto a la privacidad, recibirá el resultado de su análisis en menos de 48 horas de manera digital, y en la eventualidad de un hallazgo preocupante, las empresas se comprometen a brindarle, de manera gratuita, estudios adicionales, tales como un ultrasonido, una biopsia y la primera consulta con un profesional en oncología.

Además de salvar vidas, porque tratándose del cáncer la detección temprana es nuestro mayor aliado, programas como este no solo ayudan a las mujeres a prevenirlo a tiempo, sino también a ahorrar recursos a la Caja, pues atenderá solo los casos ya detectados y con información de calidad.

En la División Bananera de nuestro grupo empresarial, durante varios años hemos desarrollado un programa de ferias de la salud en nuestras fincas, con charlas y examen físico, y este año pudimos llevarles la móvil y hacerles los estudios que las médicas recomendaron: mamografía, ultrasonido o ambos.

Me dolió escuchar que algunas habían sido atendidas en la CCSS y tuvieron que esperar hasta un año el resultado, y a dos de ellas les habían perdido el estudio, y son mujeres que cotizan con su salario todos los meses.

Ante los problemas de la seguridad social, ojalá más empresas apoyen estos programas, sobre todo en zonas alejadas o donde no hay acceso a mamógrafos.

La última vez que pedí el dato había menos de 30 mamógrafos en todo el territorio, espero que esta cantidad haya disminuido, aunque tristemente soy pesimista.

nmarin@alvarezymarin.com

26 PÁGINA QUINCE DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN



María Corina Machado **INGENIERA NDUSTRIAL** 

enezuela está en la antesala de profunda una transformación. Un movimiento popular organizado se está movilizando para destituir al presidente Nicolás Maduro por medios legales e institucionales. Me honra ayudar a impulsar este esfuerzo por restablecer la democracia de mi país, junto con una coalición diversa de ciudadanos. profesionales y líderes políticos y sociales.

No hay nadie en el mundo que desconozca el espectacular colapso económico de mi país. Años de crecimiento negativo bajo el gobierno de Maduro han resultado en una pobreza pasmosa y en una migración masiva. Las estimaciones sugieren que casi el 25% de la población se ha ido del país desde el 2015. Nadie, sinceramente, cree que la recuperación económica sea posible bajo este régimen corrupto, dictatorial y criminal que ha estado en el poder durante los últimos 25 años.

Hace 25 años, Venezuela era el país más rico de América Latina; hoy es uno de los más pobres en el hemisferio occidental. Del 2012 al 2022, el PBI se desplomó nada menos que el 75%, sin señales de haber tocado fondo. El bolívar, la moneda nacional de Venezuela, ha experimentado una depreciación sin precedentes, lo que resultó en una hiperinflación reminiscente de la República de Weimar en los años 20, de Zimbabue bajo el régimen de Robert Mugabe en el 2008 y de Hungría y Grecia en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Como resultado de la mala gestión económica de Maduro, el sistema de salud de Venezuela está en ruinas: más del 60% de los hospitales carecen de agua potable. Nuestro sistema educativo se está desmoronando. Los maestros ganan un promedio de 20 dólares al mes y los alumnos de las escuelas públicas asisten a clase solamente dos veces a la semana.

Esta realidad sombría es el resultado directo del socialismo del siglo XXI, introducido por el antecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez. El régimen que creó Chávez depende para su supervivencia de prácticas predatorias y parasitarias, y, por tanto, ha llegado muy lejos para proteger su permanencia en el poder, tomando control, por ejemplo, del Poder Judicial y silenciando a los medios independientes.

Bajo la conducción de Maduro, el régimen ha expropiado y llevado a la ruina a empresas prósperas. Ha eliminado empleos bien remunerados del sector privado, ha expandido la burocracia gubernamental, ha administrado muy mal la compañía petrolera estatal PDVSA y ha



## El nuevo despertar de Venezuela

aumentado de manera irresponsable el gasto público, causando que la deuda nacional se disparara a más del 200% del PIB. Los enormes ingresos petroleros del país, que totalizaron más de \$1.000 millones entre 1999 y el 2019, se desaprovecharon o se robaron.

Para agravar los desafíos de Venezuela, tanto Chávez como Maduro cultivaron vínculos con países como Rusia, Irán, China y Cuba, cuyos intereses geopolíticos chocan con los de las democracias liberales de Occidente. Estos países tienen poco que ofrecer en términos económicos, salvo su deseo de comprar petróleo a tasas de descuento. Asimismo, el régimen ha alienado a los vecinos de Venezuela al alinearse con carteles de la droga y grupos guerrilleros colombianos. También hay grupos terroristas islámicos que han ganado terreno en Venezuela, aparentemente con la aprobación tácita del gobierno.

Durante mucho tiempo, los venezolanos se sintieron abrumados por la brutalidad del régimen y la lucha diaria para sustentar a sus familias. Pero la hora actual de protestas públicas representa una oportunidad sin precedentes. Las encuestas consistentemente muestran que los venezolanos

están entre los defensores más fervientes de la democracia en América Latina. Incapaz de revivir la economía o de ganar apoyo popular, el autoritarismo de Maduro cada vez tran-

mocrática de Venezuela. Este cambio inclinaría la balanza de poder y obligaría al régimen de Maduro a ser partícipe de un diálogo constructivo y pragmático.

Las encuestas consistentemente muestran que los venezolanos están entre los defensores más fervientes de la democracia en América Latina

sita un terreno más inestable.

El cambio podría producirse antes de lo que muchos piensan. Frente a los fracasos económicos y políticos del chavismo, los venezolanos han puesto la mira en un camino ambicioso —constitucional. pacífico y electoral— hacia la libertad y la prosperidad.

El 22 de octubre, una elección primaria me eligió candidata presidencial de la oposición. A pesar de los esfuerzos del régimen por alterar el proceso, nosotros en la oposición estamos decididos a conseguir que se elija un liderazgo unificado y legítimo.

Un líder creíble con un respaldo popular probado estaría en condiciones de cultivar una colaboración con la comunidad internacional, creando incentivos para que todas las partes interesadas esenciales respalden la transición de-

Si la elección presidencial, programada para finales del 2024 según la Constitución venezolana, se llevara a cabo hoy, es muy probable que yo derrotara a Maduro de manera aplastante. Por esta razón, Maduro, ilegal y arbitrariamente, me prohibió ejercer cargos públicos durante 15 años. Pero esta decisión no hace más que alentar el apoyo a favor de mi causa.

Nuestra defensa de un camino electoral al poder no es ingenua. Todos somos plenamente conscientes de que las condiciones actuales de Venezuela no permiten elecciones libres y justas. Para ello, se deben cumplir varias condiciones; la más apremiante es que se reviertan las prohibiciones que nos impusieron a mí y a otros líderes de la oposición.

De la misma manera, se

considera ampliamente que la liberación de prisioneros políticos y militares es un prerrequisito. Pero identificar la combinación correcta de incentivos y garantías es esencial para persuadir al régimen de que debe cumplir estas condiciones.

Creemos firmemente que una democratización ordenada es más factible que nunca, y estamos decididos a aprovechar al máximo esta oportunidad única. Al optimizar el uso de nuestras reservas de hidrocarburos, al volvernos un proveedor confiable y competitivo y al sacar provecho de nuestro vasto potencial para la producción hidroeléctrica, eólica, solar y de hidrógeno, Venezuela podría erigirse como un polo energético de primer nivel en las Américas.

Si ganáramos, nuestro objetivo es consolidar a Venezuela como un aliado confiable de las democracias liberales occidentales y persuadir a los millones de venezolanos que han huido de que regresen a casa. Sus habilidades, su conocimiento y su experiencia son necesarios para catalizar la reconstrucción de nuestro gran país.

Insto a la comunidad internacional a brindar a los venezolanos el apoyo que necesitan. No cesaremos en nuestra intención de alcanzar una transición democrática; la victoria está a nuestro alcance.■

#### MARIA CORINA MACHADO: coor-

dinadora nacional de Vente Venezuela. fue miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y cofundadora de Súmate, organización de monitoreo electoral con sede en Caracas.

© Project Syndicate 1995-2024



Isabel Gamboa Barboza CATEDRÁTICA DE LA UCR

## Teatralidad presidencial

n mi pueblo había dos personajes que ejercían una fascinación en mí, aumentada con el recuerdo de los años. De niña. los miraba sin parpadear y trataba de escuchar cada palabra, notar cada gesto de sus caras y advertir todo movimiento que hacían con sus cuerpos.

A uno de ellos, lo conocí cuando era muy pequeña y al otro, en la adolescencia muy temprana. Al primero le decían Millones en son de burla. El nombre del segundo me lo

reservaré.

Millones era un anciano empobrecido que deambulaba por las calles, noche y día, jalando un saco de gangoche lleno de cosas misteriosas para mí, hasta el día en que lo vi ponerlas sobre la calle. Se trataba de basura.

El otro era un muchacho que cargaba con la desgracia de ser poco agraciado físicamente y con un hermano que tenía fama de ser el más guapo del pueblo.

Ambos se caracterizaban por carecer de los límites sociales típicos del proceso de civilización, estudiados en sus diversas manifestaciones por la antropóloga británica Mary Douglas y la urbanista estadounidense Jane Jacobs.

Básicamente, decían lo que se les ocurriera y también actuaban, más o menos, a su antojo. Uno de ellos podía bailar en media calle y en circunstancias poco ortodoxas; el otro reía a carcajadas porque sí. Ambos conversaban prácticamente con cualquiera.

Millones, para decir la cantidad increíble de dinero en su posesión y su poder adquisitivo. El otro, para afirmar que era un extraordinario bailarín premiado, amigo íntimo de los integrantes de las bandas musicales del momento y con una fila de mujeres hermosas detrás de él.

Esa pareja me hipnotizaba. Actuando con un profundo desprecio por los hechos, afirmaban con la seguridad de quien no necesita demostrar sus palabras.

En particular, me asombraba la capacidad del otro para tener un caminado, una expresión facial y un modo de hablar que, quienes crecimos en los pueblos, identificamos fácilmente con el estilo de los galanes. Y el desenfado de Millones, cuya mirada era la de quien tiene la vida asegurada.

Eran tomados por locos —por su facilidad para dejarse llevar por sus deseos y las fantasías que trazaban caminos hacia su imaginado cumplimiento— y se reían de ellos sin disimulo.

Comprensiblemente, nadie los tomaba en serio o les seguían la corriente como otro medio de burlarse de ellos. La ausencia de límites siempre ha sido equiparada



SHUTTERSTOCK

con locura, según la psicoanalista costarricense Priscilla Echeverría.

Ustedes entenderán las analogías posibles entre los personajes descritos y una tipología de aspirantes presidenciales que, gracias a su capacidad para fabricar espectáculos, llegan al cargo máximo de un país.

Epoca de extremos. En el terreno de la política, la teórica política belga Chantal Mouffe se refiere a la naturaleza sustancialmente teatral y afirma que nunca se trata solamente de hechos, sino de puestas en escena cuyo resultado es la producción de identidades políticas, afectos y narrativas. Pero quizá estemos en una época en la que se está llegando a los mayores extremos.

El asunto a veces espanta, a ratos enfurece o provoca una incredulidad de caer sentada, pero también da risa. Si existe un fenómeno contemporáneo que tenga todo el derecho de llamarse tragicómico, es el ascenso de una clase política a la que podemos llamar teatrales, en el sentido radical del término.

Su origen, que viene del griego clásico, lo define como "lugar para ver", es decir, teatral era el lugar físico desde el cual se miraban las representaciones de obras.

Hoy, afirmar que existe una clase de políticos teatrales es aseverar que ellos son tanto el espectáculo que debe ser observado como el medio a través del cual captan la atención. Es decir, son tanto la película como el televisor, debido a su excesiva necesidad de ser el

populista tan fácilmente reconocible.

Son, como Millones y el otro, visibles a leguas. Ahí están, sin un gramo de destreza, actuando como rockstars con

Ser presidente de un país no es un juego para validarse o tapar las propias inseguridades

centro de atención.

Sus escenificaciones tienen guion, dirección, actores, espacio, vestuario, utilería, iluminación, sonido, colaboración, audiencia y, posiblemente, ensayos. El resultado suele ser delirante y causar un fuerte impacto.

Como afirma Peggy Phelan, profesora en la Universidad de Stanford, en general, la performance y la representación tienen una potestad para afectar las dinámicas de poder en contextos políticos y sociales, y dan forma a identidades políticas. No ocurre únicamente en las puestas en escenas que buscan crear algún tipo de conciencia social, sino también en los montajes al servicio propio.

Hambrientos de halagos. Buscan ser el centro de las miradas. Hambrientos de halagos fenomenales, no hay duda, pero también ser todo, todo el tiempo para todos. Es decir, construirse una omnipresencia y una omnipotencia equivalentes al autoritarismo

un micrófono, tirándose a pista como expertos bailadores, tocando timbales, mandando besos por video como los más apuestos del barrio, actuando como los más simpáticos o inteligentes.

La realidad no importa, pues tienen el don de los gemelos fantásticos: "¡Poderes de los gemelos fantásticos, actívense!" en forma de león, de jaguar, de oso, de águila, un pajarito.

El problema es el lugar de figura y responsabilidad pública que ocupan, lo cual desaconseja el actuar poco sensato y vuelve imperativa la claridad del juicio propio.

Ser presidente de un país no es un juego para validarse o tapar las propias inseguridades. Dependiendo de quién llegue, puede, por acción u omisión, ocasionar grandes perjuicios al país, como deterioro ambiental, aumento de la violencia, desprestigio, desconfianza internacional, menoscabo de la calidad de vida, inestabilidad política, afectación del sistema democrático, desequilibrio económico y corrupción.

El poder ficticio no los faculta para tener ideas y actuar de forma significativa para el país. Es decir, si un presidente posee como cualidad más notable su capacidad de producir narrativas imaginarias, pero está desprovisto de lo necesario para gobernar con diligencia y sabiduría, hará un mal papel.

Por lo general, como su base es construir historias y todas tienen buenos y villanos, su presencia agrava la convivencia ciudadana y aumenta el odio y los conflictos sociales, pues uno de sus objetivos es causar una división social de la que saben obtener provecho.

Nuestro futuro como sociedad nos impone reflexionar sobre las razones por las cuales este tipo de personajes están llegando al poder, las consecuencias para el país a largo plazo y los desafíos más urgentes que debemos atender.

En estos momentos, nos obliga el deber cívico de trabajar en medidas para fortalecer la confianza en el sistema democrático y restar fuerza a los comportamientos teatrales y populistas. Porque una puesta en escena no se monta sola, necesita un público con sus aplausos o abucheos.

Merecemos personas con grandes cualidades para gobernar, no comportamientos llamativos que, a lo sumo, las harán parecer juglares.

isabelgamboabarboza@gmail.com

www.nacion.com

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

-> Demuestra dominio del oleaje en Tahití

## Brisa impresionante en peligrosas olas



Brisa Hennessy demostró mucho control en su surfing para dominar de inicio a fin su heat eliminatorio. AFP

La esperanza costarricense avanza a la tercera ronda del surf de los Olímpicos

#### Juan Diego Villarreal

ivillarreal@nacion.com

La surfista costarricense Brisa Hennessy avanzó ayer a la tercera ronda del torneo de surf femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, con una gran actuación en la ola de Teahupo'o, Tahití.

Brisa abrió su participación una vez transcurridos nueve minutos de los 30 que componen cada heat.

Demostró un gran control al descender desde la cresta de la ola y desplazarse por el "tubo", manteniendo el equilibrio y saliendo con algunos inconvenientes.

Los jueces la premiaron con una puntuación de 8.33.

A partir de ese momento, la costarricense tomó confianza y mostró su mejor surfing en la llamada "ola más peligrosa del mundo". La

altura de las olas, que pueden llegar hasta los 10 metros, su gran potencia y el fondo marino con filosos arrecifes de coral convierten el escenario olímpico en un reto hasta para los mejores del mundo.

La tica terminó la competencia con una puntuación acumulada de 15.56 (la suma de sus dos mejores olas), seguida por la francesa Johanna Defay, quien sumó 9.50, y la nicaragüense Candelaria Resano, con 9.43.

Hennessy volverá a la competencia el próximo lunes 29 de julio, a partir de las 3:48 p. m. en la tercera ronda.

Por el contrario, sus rivales tuvieron grandes problemas con la potencia del oleaje.

La francesa Johanna Defay cayó en su primera ola, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le hizo sangrar y tuvo que utilizar un casco en el resto de la serie

La nicaragüense Resano también sufrió fuertes caídas que le impidieron tomar ritmo de competencia, aunque sorprendió con su buena actuación y valentía, pero al final no pudo desplazar de la segunda posición a la francesa Defay.

Todo a su favor. El conocimiento de la ola, adquirido al entrenar en esa región en los últimos meses y haber vivido en su adolescencia en la región de Fiji, donde la ola es muy similar a la de Teahupo'o, en Tahití, le permitió a la tica conocer muy bien la ola.

También le permitió analizarla mediante video con su entrenador, el hawaiano Kahea Hart, y obtener un excelente resultado.

Los antecedentes llenaban de confianza a Hennessy, que había sido segunda en las dos fechas del Tour Mundial desarrolladas en esta temporada en Tahití

Todos esos factores conducen a los especialistas a considerar que la tica puede ubicarse en el podio al final de la competencia.

Falta mucho, sin embargo, pues Brisa aún debe superar tres rondas más para verse en la final del evento.

De momento, Hennessy no solo ganó confianza al ganar su heat, sino también al desarrollar su surfing de una manera fluida, lo que le permitió tomar los tubos del oleaje de una forma muy limpia, com estética, estabilidad y sin caídas, lo cual se vio reflejado en las puntuaciones de los jueces.

Clave. Pasar directamente a la tercera ronda también es fundamental, pues debe correr una sesión menos y evitar el riesgo de quedar eliminada en la ronda de repechajes, donde muchas veces el nerviosismo y una mala decisión pueden echar al traste la preparación para el evento.

Para Hennessy, estas son sus segundas olimpiadas, luego de quedar quinta en los Juegos de Tokio 2020.

En el historial olímpico de Costa Rica, solo es superada por las hermanas Claudia y Sylvia Poll, las únicas costarricenses ganadoras de medalla, y Kenneth Pollis Tencio, quien fue cuarto en los juegos de hace cuatro años.

#### Hennessy agradecida con el apoyo de los ticos

Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Sosteniendo su tabla de surf con los colores de Costa Rica, su cabello suelto y con una enorme sonrisa, la costarricense Brisa Hennessy agradeció a los ticos sus buenos deseos a través de las redes sociales y por seguir la transmisión de su competencia.

Ahora la nacional volverá a la competencia este lunes 29 de julio a las 3:48 p. m. para definir su paso a los cuartos de final del evento.

"Estoy muy, muy feliz de pasar a la próxima ronda. Muchas gracias por todo el apoyo. ¡Vamos, Costa Rica, pura vida!", manifestó Hennessy mediante un video enviado por el Comité Olímpico de Costa Rica.

Brisa, al ganar su heat, fue entrevistada por la organización y comentó que fue una competencia difícil, no solo por el fuerte oleaje y el peligro de los arrecifes en caso de una caída, sino también por el buen rendimiento de sus rivales, quienes se esforzaron por dar lo mejor.

La atleta nacional siempre estuvo muy atenta a las indicaciones de su entrenador, el hawaiano Kahea Hart, un hombre de gran trayectoria que conoce muy bien el estilo de oleaje de Teahupo'o, en Tahití, y quien tiene gran confianza en el nivel de Brisa. Su dirigida tomó el mando de la prueba desde su pirmera ola.

"Sin duda vamos por la medalla de oro. Ella (Brisa) ya compitió en dos ocasiones acá y quedó segunda. La ola del Chopo (Teahupo'o) le va muy bien. Confiamos en subirnos al podio y quedarnos con el primer lugar", comentó Hart, quien vive muy de cerca la competencia junto a los padres de la surfista, Kathie y Mike Hennessy.



Brisa Hennessy evidenció mucha confianza en su preparación y va por más. AFP

**PARÍS 2024** 



El costarricense Alberto Vega logró la segunda mejor marca de su carrera. CORTESÍA: COMITÉ OLÍMPICO

NADADOR DE 19 AÑOS DEBUTA EN OLÍMPICOS

## Alberto Vega se desafía a volver

> Finalizó en el tercer lugar del primer heat eliminatorio en los 400 metros libre

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

El nadador costarricense Alberto Vega, que ayer en la madrugada se ubicó tercero en el primer heat eliminatorio de los 400 metros libre, en los Juegos Olímpicos de París 2024, se hizo una promesa: este no fue su final, sino el comienzo.

Alberto, de 19 años, logró su segunda mejor marca personal en la prueba al cronometrar un tiempo de 4 minutos, 3 segundos y 14 centésimas (4:03.14), aunque fue insuficiente para avanzar a la gran final de la competencia.

Sin embargo, no pudo ocultar su alegría en la piscina de La Defense Arena, escenario de la natación de las justas

parisinas. Apenas terminó la competencia, miró la pantalla gigante de la París La Defense Arena, escenario de la natación de los Juegos Olímpicos París 2024.

"Quiero agradecerles a todas aquellas personas que madrugaron para ver mi competencia y fueron un gran apoyo para mí. Sé que no es fácil. Estoy feliz, muy contento por los resultados obtenidos; logré bajar mi tiempo de inscripción (4:04.82) y me siento muy bien", comentó Vega mediante un video enviado por el Comité Olímpico de Costa Rica.

El tritón nacional empezó cauteloso la prueba, pero en los últimos 200 metros aceleró para pasar de la quinta a la tercera casilla.

"Hemos mejorado la parte psicológica, la parte física. Fue un súper aprendizaje con un gran desarrollo a nivel personal. Me gustaría dejar en claro que este no es el final de un ciclo, sino el inicio. Aquí estoy poniendo la valla que tengo que superar, dentro de cuatro años, si quiero volver a unos Juegos Olímpicos".

El vencedor del heat fue Ilias El Fallaki de Marruecos, con un crono de 4:01.59, seguido de Jibril Noel de Guyana, con 4:02.29. El tico, con un crono de 4:03.14, se ubicó tercero, mientras que en la general quedó 35 entre 37 competido-

"No podría decir que soy el futuro de la natación costarricense en la rama masculina. No voy a presionarme por eso. Quiero trabajar, dar mi mejor esfuerzo e intentar clasificarme a los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Alberto Vega", agregó el atleta.

Al final de la jornada, la medalla de oro fue para el alemán Lukas Maertens (3:41.78), la plata para el australiano Elijah Winnington (3:42.21 3) y el bronce para el coreano Woomin Kim (3:42.50). ■

INESPERADO ENCUENTRO EN PARÍS

### Sylvia Poll sorprende a joven nadador

Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Alberto Vega, nadador costarricense que compitió ayer en los Juegos Olímpicos de París 2024, no lo podía creer. La sorpresa fue enorme y la emoción también, Sylvia Poll, medallista olímpica de nuestro país, estaba frente a él para entrevistarlo.

"Sylvia, Sylvia, qué orgullo", dijo Alberto Vega, mientras se llevaba la mano a la boca ante la enorme sorpre-

Sylvia se soltó a reír y dijo: "Íbamos a asustarlo, ¿verdad?", y Vega respondió: "Yo conozco a su hermana, pero a usted no".

Sylvia, quien ganó la medalla de plata en los 200 metros libres en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, es en este instante comentarista de natación para la cadena Claro Sports, que dio a conocer el emotivo momento.

Poll contó, unas horas después, en Claro Sports, cómo se gestó esa simpática situación que a ella también la emocionó.

"Yo en realidad no podía estar ahí, me puse de acuerdo con los colegas y dije: 'Entrevistémosle", aseguró Sylvia en Claro Sports y añadió que le pidió permiso a las perso-

nas que coordinan donde están los nadadores, para que lo enviaran donde ella se encontraba.

"Me hizo mucha gracia porque duró o tuvo un retraso de tres o cuatro segundos en entender que era yo la que estaba ahí y lo iba a entrevistar. Cuando me vio, el muchacho se emocionó mucho. Fue muy emocionante, a mí me emocionó mucho, porque creo que le di una gran alegría. Hizo un buen tiempo en su competencia", expresó Sylvia Poll.

En su prueba de 400 metros libres en París, Vega cronometró 4:03.14 y se ubicó en la tercera posición del primer heat clasificatorio.

"El muchacho me dijo que se va a quedar unos días más y le dije que aprovechara al máximo para ver las competencias y que después quería hablar un ratito más conmigo y le dije: 'Claro, cuando tenga tiempo'. Lo que cronometró Alberto es el segundo mejor tiempo de su vida, tiene apenas 19 años, así que creo que tiene muchas posibilidades en el futuro para seguir mejorando sus tiempos", destacó la medallista de plata en Seúl.

Con su presentación, Alberto Vega mejoró el tiempo de inscripción de las justas, pero no le alcanzó para avanzar.



Sylvia Poll, medallista de plata en Seúl 88, abordó a Vega como entrevistadora de Claro Sport. FOTO TOMA DEL VIDEO DE CLARO SPORTS

YUDOCA TICO PERDIÓ POR 'WAZARI'

### Sebastián Sancho queda con una espinita en el tatami

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Sebastián Sancho fue el primer costarricense en entrar en escena en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El yudoca tico perdió 1-0 contra el brasileño Michel Augusto en la categoría de 60 kilogramos. Su derrota fue por un Wazari, que se otorga cuando el adversario apoya la espalda en el tatami, pero no en su totalidad.

Al inicio del combate, el costarricense fue quien llevó la iniciativa, pero la experiencia del brasileño poco a poco

inclinó la balanza a su favor en un enfrentamiento muy equilibrado, hasta lograr anotar el punto que le dio el triunfo.

Con esta derrota, Sancho quedó eliminado de las justas, pero tiene la consigna de que puede crecer más y continuar el legado de su familia en esta disciplina.

"Estoy contento, la verdad tuve un buen combate, pero no estoy satisfecho, porque creo que podía hacer un poquito más para lograr algo diferente, una puntuación diferente tal vez. Lastimosamente perdí por un Wazari, pero así es el



Sebastián Sancho (de blanco) quedó contento, pero no satisfecho con su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024. AFP

deporte y ahora lo que queda es disfrutar de lo que queda de los Juegos Olímpicos", expresó Sebastián Sancho a través de la oficina de comunicación del Comité Olímpico Nacional.

Una vez que regrese al país,

quiere enfocarse en cosas personales y a nivel deportivo, porque esto no se acaba aquí.

"Tengo que pensarlo bien, qué quiero hacer en los próximos cuatro años. Lo más seguro es que tal vez suba de cate-

goría para prepararme bien físicamente, tener más masa muscular y ser un poco más fuerte".

Sin embargo, dijo que también todo depende del soporte económico que se vaya a brindar en el nuevo ciclo olímpico.

"Eso va a ser muy importante para el proceso deportivo que voy a tener en este ciclo olímpico que viene".

Augusto y Sancho se habían medido en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2024, donde el sudamericano lo derrotó por punto de oro, al completarse los cuatro minutos del combate.

David Fernández, judoca que participó en los Juegos de Atenas 2004, comentó en Repretel Canal 6 que Sancho hizo una pelea muy digna y perdió por muy poco. Su criterio es que fue un enfrentamiento muy equilibrado. ■

### Guía de TV

PARÍS 2024

Juan Diego Villarreal ivillarreal@nacion.com

#### **Domingo**

1 a. m. Balonmano femenino; Brasil vs. Hungria, POR CLARO SPORTS.

1 a. m. Voleibol femenino; Italia vs. República Dominicana, POR CLARO SPORTS.

2 a. m. Hockey sobre césped femenino; Bélgica vs. China, POR CLARO SPORTS.

2 a. m. Judo, CATEGORÍA 66 KI-LOGRAMOS, POR Claro Sports.

3 a. m. Baloncesto masculino Sudán del Sur vs. Puerto Rico, POR CLARO SPORTS.

3:15 a. m. Natación, EVEN-TOS DEL DÍA, POR Claro Sports.

5:30 a. m. Tenis masculino Rafael Nadal vs. Marton Fucsovics, POR CLARO SPORTS.

6 a. m. Ciclismo de montaña masculino, POR CANAL 11.

9 a. m. Fútbol femenino; Colombia vs. Nueva Zelanda, POR CLARO SPORTS.



Llegó el momento de que Le-Bron James se quite el traje y las gafas. AFP

9 a. m. Fútbol femenino; Brasil vs. Colombia, POR CLARO SPORTS.

9:15 a. m. Baloncesto masculino; Estados Unidos vs. Serbia, POR CLARO SPORTS.

11 a. m. Fútbol femenino; España vs. Nigeria, POR CLARO SPORTS.

11 a. m. Gimnasia artística masculina, POR CANAL 11.

12:30 p. m. Natación, POR CANAL 11.

1 p. m. Fútbol femenino, FRANCIA VS. CANADÁ, POR Canal 11.

1 p. m. Fútbol femenino; Estados Unidos vs. Alemania, POR CLARO SPORTS.

3:30 p. m. Surf, SEGUNDA RONDA, POR CANAL 11.

**6 p. m.** Salto sincronizado, POR CANAL 11.

7:30 p. m. Canotaje Slalom, POR CANAL 11. **FÚTBOL DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS NO DEFRAUDA** 

## Argentina renace en Lyon; España avanza a cuartos

La albiceleste consiguió su primer triunfo y definirá todo contra Ucrania

PARÍS. AFP. La Argentina de Javier Mascherano tomó un respiro en el torneo olímpico masculino de fútbol de París 2024, al imponerse a Irak por 3-1, mientras que España, otra favorita al título, selló su boleto a cuartos al despachar a República Dominicana con marcador de 3-1.

Muy presionada tras su estreno caótico ante Marruecos (derrota 2-1), el ya famoso partido de la interrupción y reanudación dos horas después, la albiceleste renació en Lyon en la segunda salida del Grupo B.

El mediocampista Thiago Almada abrió la primera bombona de oxígeno con una volea (13'), en una combinación con otro campeón del mundo, Julián Álvarez, pero los iraquíes equilibraron el marcador por medio de Aymen Hussein en el descuento de la primera mitad (45'+5).

Los sudamericanos volvieron a ponerse por delante en el 62', cuando el recién ingresado Luciano Gondou marcó de cabeza, y Ezequiel Fernández firmó la sentencia (85') con un soberbio zurdazo desde la frontal del área.

Los primeros tres puntos permiten al equipo de Mas-



El delantero argentino Luciano Gondou (15) celebra con sus compañeros después de anotar el segundo gol de su equipo. AFP.

cherano llegar con chances claras de clasificación a la tercera y definitiva fecha, en la que se medirá a Ucrania el martes.

"Hay que pensar hacia adelante y centrarse en lo que puedes controlar, es decir, jugar al fútbol", dijo el 'Jefecito', deseoso de pasar la página de las polémicas.

España firme.La España de Santi Denia ya aseguró su presencia en cuartos después de su segundo triunfo, tras debutar con triunfo ante Uzbekistán (2-1), que ayer se convirtió en el primer eliminado al perder 1-0 con Egipto.

La Roja se impuso en Bur-

deos a República Dominicana, entrenada por el español Ibai Gómez, y se convirtió en el primer equipo en colarse entre los ocho mejores del certamen.

La Furia se adelantó con gol del volante del Barcelona Fermín López. Los caribeños apretaron al empatar (38') por intermedio de Ángel Montes.

Alex Baena, junto a Fermín otro de los convocados por Denia que participó en la conquista de la Eurocopa, desniveló la balanza (55'). El gol de la sentencia llegó por medio de Miguel Gutiérrez a los 70'.

También renació Paraguay, goleado 5-0 por Japón en el estreno del Grupo D. Los guaraníes vencieron 4-2 a Israel. ■

## Breves DEPORTES

### Evenepoel gana lo que le faltaba

paris. AFP. El especialista belga Remco Evenepoel conquistó ayer el oro olímpico en la prueba de contrarreloj masculina, con final en el puente Alejandro III de París, al imponerse bajo la lluvia al italiano Filippo Ganna y a su compatriota Wout Van Aert.

Superdotado de la bicicleta, Evenepoel puede presumir de haber ganado ya las contrarrelojes más prestigiosas del ciclismo: desde el Tour de Francia, pasando por la Vuelta a España y el Giro de Italia, a los Mundiales y los Juegos Olímpicos.

### FIFA quita seis puntos a Canadá

PARÍS. AFP. La selección olímpica femenina de fútbol de Canadá fue sancionada por la FIFA con la pérdida de seis puntos, lo que com-

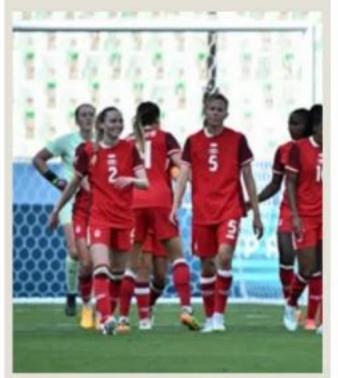

El error ante Nueva Zelanda le costó muy caro a Canadá en el fútbol de París 2024. AFP

promete sus chances de defender el título en los Juegos Olímpicos París 2024.

La federación canadiense "fue declarada responsable de no respetar las normas aplicables de la FIFA en relación con (...) la prohibición de volar drones sobre cualquier lugar de entrenamiento", indicó la FIFA en un comunicado.

La punición está relacionada con el empleo de un dron para filmar un entrenamiento de Nueva Zelanda, a la que le ganó 2-1 el jueves en el estreno del Grupo A.

### Dressel gana oro tras depresión

PARÍS. AFP. Coronado en el relevo de 4x100 metros libre, el nadador estadounidense Caeleb Dressel se llevó en París su octavo título olímpico. A sus 27 años, y con sus compañeros Jack Alexy, Chris Guiliano y Hunter Armstrong, Dressel vuelve a lo alto tras alejarse durante meses después de los Juegos de Tokio y afrontar episodios depresivos.

'DREAM TEAM' DEL TENIS CON PASO FIRME EN DOBLES

## Rafael Nadal y Carlos Alcaraz provocan locura en París 2024

ecos de la majestuosa ceremonia de apertura celebrada en el Sena el viernes, los Juegos de París 2024 empezaron ayer su primer día de reparto de medallas y China se quedó con el primer oro en liza, en tiro deportivo, mientras que debutó la pareja de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en el torneo de dobles de tenis.

Curiosamente, no fue en París, sino en Châteauroux, sede del tiro deportivo, a casi 300 kilómetros de la capital, donde cayó el primer oro de estos Juegos: fue en la prueba que mixta de carabina desde 10 metros, donde el dúo formado por Huan Yuting y Sheng Lihao se coronó, confirmando los pronósticos que les situaban como favoritos.

Uno de los platos fuertes de este primer día de competición tras la majestuosa ceremonia de apertura, fue el debut de dos de las grandes estrellas de estos Juegos, Na-



Los españoles Rafael Nadal (izquierda) y Carlos Alcaraz celebran tras vencer a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. AFP

dal y Alcaraz.

En una cancha central Philippe Chatrier llena a rebosar y entregada a la dupla española, como en los mejores días del rey de Roland Garros, Rafa, sobreponiéndose a sus problemas físicos, y Carlos derrotaron a los argentinos Máximo González y Andrés Molenti por 7-6 (7/4) y 6-4).

Más temprano, Alcaraz hizo su debut en el tenis olímpico con triunfo ante el libanés Hady Habib (275 del ranquin mundial) con triunfo 6-3 y 6-1.

La expectativa ahora es saber si Nadal, 14 veces campeón en la tierra batida parisina, resistió el duelo sin sentirse de las molestias que el miércoles pusieron a temblar a París.

Si su físico lo permite debutará en individuales ante el húngaro Marton Fucsovics. Todo queda a la expectativa.

PURO DEPORTE 31 DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN

HISTÓRICO PORTERO TENÍA 96 AÑOS

### Murió leyenda de Alajuelense Carlos 'Aguilucho' Alvarado

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Alajuelense está de luto por la muerte del legendario portero Carlos 'Aguilucho' Alvarado, a los 96 años. Él jugó con la Liga entre 1944 y 1960.

Llegó al club cuando tenía apenas 15 años, tras recibir un telegrama de Salvador 'El

Indio' Soto Buroy. Sin pensarlo, acudió al llamado para ponerse a las órdenes del técnico Alejandro Morera Soto.

Con la Liga jugó 159 partidos y ganó seis títulos.

Militó en el América de México y curiosamente también jugó con el América de Cali en

Colombia. Ingresó a la Galería Costarricense del Deporte en

Aunque Carlos Alvarado se marchó muy joven de Santa Bárbara para hacer su carrera deportiva en Alajuela, esa tierra nunca lo olvidó y por eso es que el estadio del cantón que

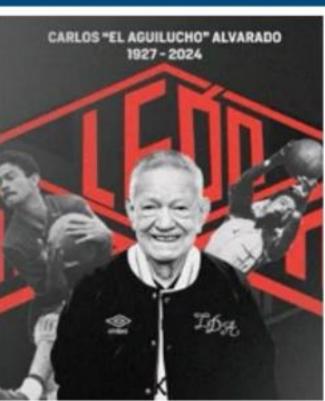

Carlos Alvarado fue una figura icónica de Alajuelense. LDA

lo vio nacer lleva su nombre.

Franklin Monestel fue quien lo bautizó como Aguilucho al verlo volar y porque sus manos eran como tenazas.

"Alejandro Morera me obligaba a apañar siempre. Me decía que si tenía que puñetearla hiciera como si estuviera peleando y que le diera una pescozada a la bola, entonces yo la llegaba hasta media cancha", contó Carlos Alvarado en el libro Centenario de Leyendas.

Sus honras fúnebres serán hoy al mediodía en la Catedral de Alajuela.

AL 'TEAM' NO LE SALIÓ NADA EN EL CHOROTEGA

## Guanacasteca brilló con más luz que Herediano

> La ADG estrenó iluminación con una propuesta agresiva y buen fútbol

#### Cristian Brenes

cristian.brenes@nacion.com

Guanacasteca no quiso quedarse atrás en la fiesta que vive la provincia por el bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya. La ADG también lució sus mejores galas, estrenó iluminación y brilló más que el Herediano, uno de los candidatos al título. El triunfo 2 a 1 en el Chorotega se quedó corto para los locales.

Los guanacastecos fueron muy superiores en plan de juego, ejecución e intensidad.

El conjunto dueño de casa finalmente consiguió su primera victoria de la temporada y reacomodó sus ideas de cara al debut en la Copa Centroamericana de la Concacaf. el próximo miércoles.

Por su parte, al técnico Wálter Centeno le tocó sufrir su primer traspié. Aunque no da para volverse loco, sí tendrá que hacer correcciones. Necesita más de lo que Paté daba en cancha: manejo, buena posesión y verticalidad.

Tridente no funcionó. Wálter Centeno mostró la que posiblemente es la cara más ofensiva del Herediano. Colocó un tridente con Francisco Ro-



Johan Venegas marcó su primer gol con la camiseta de Guanacasteca. Venegas fue uno de los mejores ante Herediano. ANDREY ESQUIVEL.

dríguez, José de Jesús "Tepa" González y Marcel Hernández, respaldados por Elías Aguilar.

En teoría, con estos nombres el *Team* llegaría una y otra vez al arco de Guanacasteca, pero no fue así. El Tepa y Hernández nunca se coordinaron, Rodríguez jugó detrás de ellos como mediapunta y no generó. Aguilar se perdió.

Es más, los heredianos apenas realizaron cuatro remates directos y el descuento de Marcel Hernández en el 90+3' fue en el único centro con ventaja.

Paté deberá ajustar bastante para el duelo en casa contra el Tauro FC de Panamá, en el debut en la Copa Centroamericana de la Concacaf, el próximo martes a las 8 p. m.

ADG sonrie con Venegas y Vega. Si el Herediano lució mal, fue porque Guanacasteca

**Titulares** Anthony Monreal. Yael López. Yeison Molina. Sergio Rodríguez. Pedro Leal.

Josimar Olivero. Alejandro Porras. Joseph Bolaños. Starling Vega. José Ugalde. Johan Venegas.

DT. Mauricio Soria.

Cambios: Steven Williams (Olivero, al 46'), José Pablo Córdoba (Bolaños, al 67'), Jefferson Alpízar (López, al 67'), José Mora (Porras, al 82') y Jordy Hernández (Venegas, al 88').

**Titulares** Aarón Cruz. Fernán Faerrón. Getsel Montes. Jesús Rubio. Shawn Johnson. Andrey Soto. Yeltsin Tejeda. Elías Aguilar. Francisco Rodríguez. José de Jesús González.

DT. Wälter Centeno. Cambios: Gerson Torres (Soto, al 52'), Luis Ronaldo Araya (González, al 58'), John Jairo Ruiz (Rodríguez, al 58'), Ariel Aráuz (Tejeda, al

65') y Haxzel Quirós

(Montes, al 66').

Marcel Hemández.

Goles: 1-0 (37'): Porras (Vega). 2-0 (63'): Venegas (Vega). 2-1 (90+3'): Hemández (Torres).

Arbitros: Pablo Camacho con Emmanuel Alvarado, Paúl Robles y Huberth Robles. Estadio: Chorotega, 7 p. m.

hizo casi todo bien. Incluso, el tridente de la ADG fue muy superior al de los florenses.

Starling Vega, Johan Venegas y Joseph Bolaños parecen tener más tiempo jugando juntos, pero no es así. Vega y Venegas llegaron para este certamen y le dan un peso mucho mayor a este ataque, respaldados por Alejandro Porras con mucho despliegue.

Starling aporta desequili-

### **Posiciones**

| 1. Sporting FC   | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4  | 6 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 2. Alajuelense   | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2  | 6 |
| 3. Cartaginés    | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4  | 4 |
| 4. San Carlos    | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2  | 4 |
| 5. Herediano     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1  | 4 |
| 6. Liberia       | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0  | 4 |
| 7. Saprissa      | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0  | 3 |
| 8. Guanacasteca  | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 9. Pérez Zeledón | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0  | 2 |
| 10. Santos       | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 11. Puntarenas   | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |

#### Próxima fecha

12. Santa Ana

**DOMINGO 28 DE JULIO** 

200206-60

Cartaginés vs. Santos

Hora: 11 a.m. FUTV Puntarenas FC vs. Saprissa

Hora: 3 p. m. Tigo Sports Alajuelense vs. Santa Ana

Hora: 6 p. m. FUTV **LUNES 29 DE JULIO** 

Pérez Zeledón vs. Sporting FC Hora: 7 p. m. FUTV

#### Resultados

FECHA 3

Guanacasteca 2 1 Herediano San Carlos 1 2 Liberia

brio y sabe asistir, como pasó en los dos goles. Bolaños hace lo mismo por la izquierda y le gusta enfrentar y lanzar centros. Johan es el "9", pero suele tirarse atrás.

El tanto que abrió el marcador fue una obra de arte de los contragolpes: en tres toques la pelota terminó en el fondo de las redes en el minuto 37. Alejandro Porras prolongó para Vega y el mismo Porras cerró.

En la segunda parte, de nuevo Starling desbordó y habilitó a Johan, quien definió en su segundo remate en el 63'.

Guanacasteca sumó sus primeros tres puntos y toma aire para debutar en la Copa Centroamericana, el miércoles en la Cueva, a las 8 p. m. ■

PAMPEROS DERROTARON A SAN CARLOS EN GUÁPILES

### Liberia complace a Minor Díaz con un triunfo

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Liberia consiguió su primer triunfo (1-2) en el Apertura 2024 al visitar a San Carlos en su casa adoptiva, el Estadio Ebal Rodríguez, en Guápiles.

Es un resultado que le sabe a gloria a Minor Díaz, pero que deja a los norteños con una sensación de impotencia, porque no les alcanzó.

Los coyotes de la pampa

ratificaron por qué venían de hacer un partidazo contra Alajuelense en la Ciudad Blanca y que las palabras de Minor Díaz no se las llevó el viento.

El técnico liberiano fue muy claro: estaba cansado de jugar bonito y no ganar. Esta vez pasó lo segundo.

Aprovechando que de arranque los "Toros del Norte" parecían dormidos en la cancha, en Liberia se avivaron.

Marvin Angulo cobró un tiro de esquina y Gabriel de León martilló el balón en la puerta de Danny Carvajal en el 29'. Después, San Carlos se quedó reclamando una falta sobre Reggy Rivera, pero la acción siguió.

Una pared entre Daniel Colindres y Marvin Angulo culminó con la anotación del primero, en el 44'.

Los norteños hicieron lo

que no ejecutaron en la primera parte. Su descuento llegó en el 61'. Entró Jonathan McDonald y se hizo sentir.

Una falta sobre él propició un tiro libre peligroso cobrado por Wilmer Azofeifa. Erick Sánchez salió mal y Brian Martínez anotó de cabeza.

McDonald tuvo una ocasión que no resolvió y pese al esfuerzo, a los norteños no les alcanzó: triunfo liberiano. ■

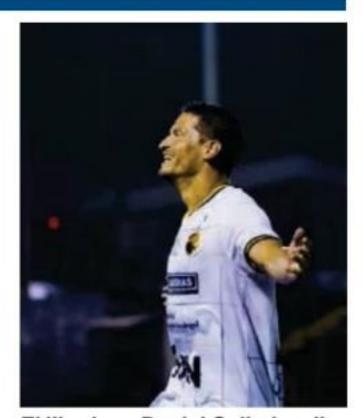

El liberiano Daniel Colindres Ilegó a 95 goles en Primera Divi-SIÓN. PRENSA MUNICIPAL LIBERIA

# TORTA BLUEBERRY CHEESECAKE

## 100% amor para mamá

"70% de las mamás no tienen un hijo favorito"



"30% piensan que el menor es perfecto"

Encontrala en nuestros restaurantes y en los principales supermercados del país.

Pedilo por: Spooncr.com | 2259-6000 |



App Spoon



8847-7666